



### Boston Public Library

Do not write in this book or mark it with pen or pencil. Penalties for so doing are imposed by the Revised Laws of the Commonwealth of Massachusetts.

This book was issued to the borrower on the date last stamped below.

| last stamped beloco. |  |  |
|----------------------|--|--|
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
| 0.0                  |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |

B.P.L. FORM NO. 609: 2,29,40: 414N.

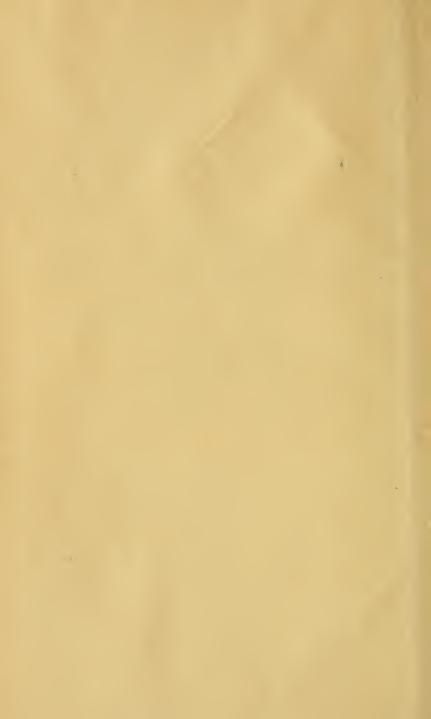





BARTOLONIMEO LORENZI

# RACCOLTA

DI

# POEMI DIDASCALICI

E DI

### POEMETTI VARJ

SCRITTI

NEL SECOLO XVIII

2805.58

### MILANO

DALLA SOCIETÀ TIPOG. DE' CLASSICI ITALIANI

MDCCCXXVIII

1190

122 420

#### GLI EDITORI

Dividiamo in due parti la presente Racolta, e collochiamo nella prima i Poemi del genere didascalico, nella seconda i Poemetti di vario argomento, coll'appendice di alcune Epistole in verso sciolto e delle celebri Stanze del Mazza al Cesarotti.

La Coltivazione del Riso dello Spolverini emulo dell'Alamanni non potè far parte di questo volume, perocchè, quantunque produzione del secolo passato, venne già stampata nella Raccolta di Poemi didascalici, inserita nella nostra edizione de' Classici antichi, che abbiamo riprodotta più correttamente nel 1825, essendo venuti meno alle ricerche che ne si facevano tutti gli esemplari della prima. Parimente non ci si troverà il Giorno del Parini, ancorchè per avventura possa considerarsi come poema didattico, poichè già si legge tra le Opere scelte di quel nostro sommo concittadino, in questa Collezione degli Scrittori classici del secolo xp111.

Non ostante però questa ommissione a cui ne costringeva l'obbligo che ci siamo ragionevolmente imposto di non dare due volte ai nostri Associati la cosa medesima, ne si parava davanti un gran numero di poemi didascalici scritti nel secolo scorso che sembravano poter concorrere a formare la nostra Raccolta. Senonchè abbiamo riputato che solamente si dovessero accogliere quelli ne' quali fosse congiunto l'utile al dolce, a malgrado che più altri fossero anch' essi assai riguardevoli dal lato della materia. Tali per esempio sarebbero stati il Baco da seta di Zaccaria Betti, benchè sì malmenato dal Baretti, quanto a poesia; il Canapajo di Gerolamo Baruffaldi, benchè troppo si risenta della ruvidezza del soggetto; il Filugello del Giorgetti, benchè sì privo di eleganza e sì trascurato nel verso, ec. ec. Ma chi mai legge un poema didascalico per divenire agricoltore, filosofo, artista? L'insegnamento di questa o di quella cosa non è quasi pel poeta che il pretesto, ma il vero suo scopo si è di produrre belle immagini, e di fare bei versi. E quantunque l'utile ed il diletto debbano da lui cercarsi congiuntamente, se non prevale l'ultima qualità, o se almeno non va di pari passo colla prima, egli non ha côlto nel segno. Basta poi che

di mezzo agli ornamenti della poesia salti fuori alcun buon precetto da citare come aforismo nella materia che l'autore ha preso a cantare, perchè gli venga conceduto il titolo di poeta didascalico. Ognuno può formarsi una giusta idea di ciò leggendo la Georgica di Virgilio, la quale è forse il più perfetto componimento poetico che sia uscito dalla mente degli nomini; in cui tutto è vita, tutto pittura, tutto armonía, tutto arte mirabilissima di vestire di sublime poesía le cose anche più tenui ed abbiette, su di che è da vedere quanto ragiona con bellissima critica ed eloquenza il Monti nell' ultimo volume della Proposta. Nè Manilio, o chiunque a lui si assomiglia, potrà mai ottenere il voto favorevole di molti lettori con quel suo

Ornari res ipsa negat, contenta doceri.

Ed appena a far di Lucrezio un autore di primo ordine basteranno l'arditezza (per verità troppo spesso deplorabile) d'alcuni suoi sentimenti, e qualche parte del suo lavoro nella quale depone il sopracciglio magistrale per assumere l'aria inspirata d'interprete delle Muse. Ben è il vero che al paragone della divina Georgica impallidisce tutto quanto fu scritto di tal genere nella lingua de' moderni Italiani; tranne

forse il Giorno del nostro Parini, o, se fosse componimento di mole un po' maggiore, l'Invito del Mascheroni. Imperocchè chi oserebbe di dire che in tutto l'Alamanni, o lo Spolverini, o il Lorenzi si trovi alcun passo da venire a gara, non diremo coll'episodio di Aristeo, ma con taluno di que' versi ne' quali Virgilio ne fa vedere il provido agricoltore

Insequitur, cumulosque ruit male pinguis arenae?
Deinde satis fluvium inducit, rivosque sequentes?
Et, quum exustus ager morientibus aestuat herbis,
Ecce supercilio clivosi tramitis undam
Elicit: illa cadens raucum per levia murmur
Saxa ciet, scatebrisque arentia temperat arva?

ovvero ne mostra come ne' tronchi selvatici:

. . . feraces

Plantae immittuntur: nec longum tempus, et ingens Exiit ad coelum ramis felicibus arbos, Miraturque novas frondes, et non sua poma,

e tanti altri di questo conio, che subito ti parlano alla fantasia od al cuore appena che tu apra quel libro? Nulladimeno i pochi poemi ai quali ci siamo ristretti sono quelli a cui l'unanime consenso de' migliori critici ha assegnato un posto onorevole ne' fasti della nostra letteratura.

Ed infatti le Perle del Roberti (1), che mettiamo per primo, è poemetto che ognuno può leggere con soddisfazione, quando gli si perdoni un po' di strascico nel periodare, ed il soverchio degli ornamenti, dal quale non seppe giammai guardarsi cotesto scrittore. Questa ragione del voler troppo ornare ogni cosa ci ha fatto tralasciare le Fragole ed altri componimenti didascalici del medesimo autore; perciocchè la troppa squisitezza viene facilmente a noja, e niuno ci sembra meno grazioso di colui ch' è sempre ansioso nel cercare le Grazie.

La Coltivazione de' Monti di Bartolommeo Lorenzi (2) è il secondo de' poemi da noi qui

(1) Nato in Bassano ai 4 di marzo del 1719. Morto nel giorno 29 di luglio dell'anno 1786. V. Raccolta di

Apologhi, Pref. pag. x1.

(2) Bartolommeo Lorenzi nacque nel 1732 in Mazurega, piccolo villaggio della Valpolicella nel territorio veronese, da Lorenzo Lorenzi e da Francesca Ganascini. Di ventidue anni, avendo compiuti gli studi della Filosofia e della Teologia, fu nominato professore di Retorica nel seminario di Verona, magistero ch' ei tenne per anni dodici o poco meno. Messosi all' arte dell' improvvisare, ottenne subito amplissima fama pel suo raro valore nel dire in bei versi estemporanei cose utili e dotte, e piacque ai Principi ed ai Letterati. Fu singolar merito di questo poeta il riuscire egualmente bene nelle cose scritte, che in quelle dette a voce senza averle prima meditate. La

raccolti; e lo ristampiamo sulla terza edizione veronese (pel Mainardi, 1811, in-4.º) approvata dall'autore, conservando le Annotazioni di cui essa edizione va corredata, e l'Indice

prova principale di ciò sta nel poema della Coltivazione de' Monti, pubblicato per la prima volta in Verona con tutta eleganza nel 1778, in-8.º gr., e dedicato a S. A. R. l' Arciduca Ferdinando Governatore di Milano, che grandemente amava il Lorenzi. Havvi a stampa però anche altre sue poesíe minori che dimostrano quant'ei valesse nell'arte dello scrivere: e vanno parimente nel pubblico alcune sue Lettere, e varie dissertazioni di argomento agrario, che formava le sue delizie. Sacerdote esemplare e virtuoso, avendo compiuti ottanta nove anni ed otto mesi, chiuse i suoi giorni nel 13 di febbrajo dell' anno 1822, colla calma dell'uomo che ha condotta una vita illibata, nella stessa villa che lo avea veduto nascere. Il sig. Benassù Montanari scrisse il suo Elogio, e ne pianse la morte con un' elegía. Il leggiadro traduttore di Gessner e di Schiller, cav. Andrea Maffei, dedicò alla sua memoria una Visione di squisitissima eleganza. Mentre poi stiamo scrivendo questi cenni ne giungono alcune Stanze d'Ippolito Pindemonte stampate in Verona in quest' anno medesimo, dalle quali ritragghiamo che per opera di una Donna Reale,

Che il buon sangue d'Ateste ha nelle vene,

sorge in Verona un monumento al Lorenzi. Quelle Stanze ne ricordano Orazio che piange sulla tomba di Quintilio, ed Ovidio su quella di Tibullo; ma qui aggiungeremo ch'è il poeta della Mestizia e della Virtù, che piange al monumento di un altro virtuoso poeta. de' nomi delle piante. Il giudizio che il Parini pronunciava intorno a questo poema, al suo primo comparire, è troppo classico, perchè non sia da riportarsi qui per intero, quale ritrovasi alla pag. 211 e segg. del secondo volume delle sue opere da noi stampate nel 1825. Vuolsi però avvertire che il Lorenzi dopo la prima impressione corrésse tutti, o quasi tutti, quei difetti di lingua che il Parini aveva notati nel suo lavoro.

"Il poema della Coltivazione de' Monti (scrive " adunque quel sommo giudice di poesía) sarà " d'ora innanzi uno de' più nobili poemi « della nostra lingua. Rettitudine di pensare, " buona fisica, buona filosofia; fecondità di " pensieri gentili, nobili, acuti, talvolta gran-" di; ricchezza d'immagini, di comparazioni, " di traslati e similitudini, disinvoltura, ener-" gía, felicità, novità d'espressioni; nobiltà, " eleganza, grazie, proprietà, abbondanza « quasi perpetua di termini e di frasi; facilità « ed armonía di versi, precisione, brevità, " rapidità, calore poetico nel tutto; scelta " d'oggetti, carattere ed evidenza di pitture " nelle parti; descrizioni difficili perfettamente « eseguite; alcune digressioni felici nel pate-" tico innocente e virtuoso; alcuni episodi ec-" cellenti: alcune sentenze utilmente lumino-

« se, e mille altri pregi in somma renderanno " questo poema classico nella poesía italiana, " e faranno vedere che la nostra nazione può " vantare anche oggidì tre o quattro poeti " veri e degni d'essere agguagliati agli anti-" chi. Quanto avrei desiderato che l'Autore " avesse più precisamente osservato che il suo « soggetto è la Coltivazione de' Monti! In tal " caso, cred' io, si sarebbe egli meglio atte-" nuto o alla cosa, o al modo che doveva " esser proprio di lui, divagandosi meno so-« pra il genere, e meno perciò coincidendo " con gli altri illustri poeti che hanno trat-" tate simili materie. Quanto mi compiace-" rebbe ch' egli avesse riflettuto che gli argo-" menti di questa sorta sono un pretesto per " la bella poesía, anzi che il fine assoluto di " essa! che quando si vuole instruire, con-" viene trattar pienamente, direttamente e sem-" plicemente il proprio soggetto, tendendo im-" mediatamente all' utile; e che al contrario " quando si scrive in poesía, di cui è pro-" prio il dilettevole, giova di mescolare con " buona e costante economia l' utile al dilet-" tevole stesso. Ciò lo avrebbe condotto a « spargere e distribuire nella sua opera de' " momenti assai più numerosi, più estesi, più " varj di riposo poetico; a introdurvi più in" venzione, e a distinguere con maggior lar-" ghezza di stile e di locuzione la sua mate-" ria e le sue idee senza offesa della brevità " che conviene al bene scrivere, e della ra-" pidità e del fuoco che conviene allo scrivere " poetico. Se poi l'autore abituato alla vio-" lenza dell' improvvisare, non si fosse pari-" menti abituato alle costruzioni intralciate, " urtantisi, cquivoche, mancanti, irregolari, " che la imminenza della necessità e dell' en-" tusiasmo produce anche negl' improvvisatori " più grandi, quanto più di chiarezza, di a amenità, di correzione, d'eguaglianza do-" minerebbe nella locuzione di lui! Il poeta " condotto dalla sua immaginazione attribui-« sce anche alle cose più insensibili ed irra-" zionali e mente e cuore e pensieri ed affetti " ed operazioni a ciò consentanee; col qual " mezzo anima e vivifica piacevolmente tutto " l' universo. Ma ciò vuol esser fatto con pro-" porzione alle cose, o alla nostra maniera di " concepirle. Questa riflessione avrebbe ren-" duto più castigato l'Autore nell'applicazione " de' traslati, delle comparazioni o intrinseche " o esplicite e simili, le quali, se non m'in-" ganno, sono talvolta alquanto sproporzio-" nate, e però non senza esagerazione e ri-" cercatezza. Per fine avrei desiderato che il " poeta, il quale abitualmente mostra tanta " proprietà, copia e correzione di lingua, non " avesse anche abitualmente alcuni difetti della " lingua lombarda, e particolarmente di non " isfuggire l'esse impura, dicendo, come fa " continuamente, per esempio, i strati, i ster-" pi, i scogli, e simili; di male inflettere tal-" volta i verbi nelle loro modificazioni, dicen-" do, per esempio, vadi per vada, e simili; " di abusare quasi sempre degli articoli con " un basso solecismo, dicendo, verbi grazia, " gli per le al femminino, gli per loro al plu-" rale. Ed avrei desiderato che fosse stato più " temperato nell' uso de' termini tecnici tolti " dall' astronomía, dalla chimica, e tali altre " scienze, sostituendovi altri modi di espri-" mersi propri della locuzione poetica, la " quale vuole esser popolare secondo la giu-" sta intelligenza di questo vocabolo. Ma quali " difetti non si perdonerebbero in grazia di " tante eccellenti bellezze, in grazia della de-« scrizione delle mine, della piantagione e " coltura delle viti, di tutta la metà del se-" condo Canto, e spezialmente della desolata " madre degli uccelletti che

- " Guarda il monte e guarda la campagna,
- " E non cessa un momento che non piagna?
- " Riassumendo ogni cosa, mi par di potere

" con ragione conchiudere che questo poema " sarà letto sempre con grandissimo piacere

« ed ammirazione, e non si potrà nondimeno

« leggerlo senza una sorta di difficoltà e di « fatica, malgrado la semplicità dell' argomento

" e le lusinghe della pocsía ».

Al Parini fa eco il Cerretti nelle sue Istituzioni di Eloquenza (Parte II, pag. 156); e poichè le sue parole sono autorevoli, e non sono lunghe, vogliamo recarle: La Coltivazione de' Monti del Lorenzi è opera degna di Virgilio, ed una di quelle rare, sulle quali forse studierassi la nostra favella, se mai col processo dei secoli la fatalità delle combinazioni cangerà nuovamente i linguaggi e la costituzione d'Europa.

Dalle poesie del conte Carlo Castone della Torre di Rezzonico (1) stampate a Como per

(1) Carlo Castone Gaetano della Torre di Rezzonico nacque in Como agli 11 di agosto del 1742 dal conte Anton-giuseppe e da Giustina Garofoli Guidobon Cavalchini. Fece i suoi studi nel reale Collegio di Parma. Fu accolto in Roma da Clemente XIII con dimostrazioni di onore, e di là passò a Napoli paggio di Carlo Re delle due Sicilie. Ivi attese allo studio della lingua greca. Ma entrato di poi al servizio militare del Duca di Parma, e vivendo nella compagnía di Condillac, di Frugoni, di Paciaudi, ec. tutto si diede in quella città alla Matematica, alla Fisica, e ad ogni sorta di utile o

l'Ostinelli nel 1815, in-8.°, abbiamo poi tratti due poemetti del genere didattico, Il Sistema de' Cieli, e L'Origine delle idee. Quest' ultimo

leggiadra disciplina, per che fu poi detto di lui ch'egli solo valeva un' Accademia. Succedette al Frugoni nella carica di Segretario dell' Accademia delle Belle Arti; e come quel poeta cantò le lodi del suo Principe. Mortogli il padre, viaggiò in Francia ed in Inghilterra, ed avea già prima viaggiato a Vienna e peregrinato in varie parti d'Italia. Al suo tornare d'oltremonti recossi a Roma, ove il chiamava l'amore delle Belle Arti, e vi celebrò in un' ode l'Anno Secolare di Arcadia. Nel 1790 incorse nella disgrazia del Duca di Parma, che lo privò d'ogni carica; nè poi gliela restituì quando venne riconosciuto libero delle macchie che avevano oscurata la sua fama. Allora il Rezzonico, restituitosi sulle rive del Tevere, divise pel restante de'suoi giorni la sua dimora fra Roma e Napoli. Il fine della sua vita fu amareggiato da alcune Annotazioni pungenti fatte alla sua Lettera a Diodoro Delfico (Saverio Bettinelli) sul gruppo di Adone e di Venere scolpito da Canova pel marchese Salsa di Berio, che si attribuirono ad un vivente chiarissimo traduttore di Orazio. Il Rezzonico non seppe sopportare la critica con filosofica moderazione; e vuolsi che ne sentise tal dispiacere, onde fosse colpito da emiplegia in Napoli nel 1795, la quale non gl'impedì allora che rispondesse di rimando al suo avversario; ma avendolo nuovamente assalito ai 23 di giugno del 1796, gli tolse la vita. Il Rezzonico è autore di molti scritti in materia di Belle Arti, di Erudizione e di Viaggi, che tutti sono raccolti insieme colle sue poesie nell'edizione dell' Ostinelli.

è una poetica esposizione di ciò che filosoficamente fantasticava Condillac nel suo Trattato delle Sensazioni. Il non essere però compiuto ne tenne da principio sospesi se dovessimo o no inserirlo nella nostra Raccolta; ma da ultimo ne tolsero ogni dubbio la bellezza di quella parte del componimento che l'autore ci ha lasciata, ed il consiglio del chiarissimo sig. prof. Mocchetti, a cui andiamo debitori della collezione e della illustrazione delle Opere del Rezzonico. Egli pregato da noi che volesse concederne la ristampa di taluno de' poemetti, da lui per la prima volta pubblicato in quella collezione, non solamente con somma gentilezza ne la permise, ma eziandio ne inviò alcune emendazioni al poemetto l'Eccidio di Como che daremo fra i varj.

Collochiamo per ultimo fra i poemi didascalici l'Invito a Lesbia Cidonia di Lorenzo Mascheroni (1); poichè, sebbene questo componimento si presenti coll' aria modesta di una semplice lettera d'invito poeticamente dettata, noi non avremmo saputo qual miglior luogo assegnargli. E nel vero esso sarebbe degnissimo dello stesso autore delle Georgiche, ed ha

b

POEMI DIDASC.

<sup>(1)</sup> Nacque nel 1750 in una villa poco lontana da Bergamo. Morì in Parigi nel 1800. V. Raccolta di Poesíe Satiriche, Pref. pag. 1x.

procurato all'insigne Matematico un seggio eminente fra i poeti italiani. Nè potrebbe trovarsi nel genere descrittivo cosa che il superi; tanto è il garbo, tanto il candore e la sublime semplicità di que' pochi versi; e chiunque non sa gustarli non è capace di apprezzare nè Virgilio, nè il Parini. Sono le Grazie medesime che parlano profonda filosofia, scrisse di questo poemetto quel grande che chiamò a piangere sulla tomba del Mascheroni

... le nove Virtù che in Elicona Danno al muto pensier con aurea rima L'ali, il color, la voce e la persona.

Ed ali, voce e colore dava veramente il Mascheroni ne' suoi versi alle stesse più scabre materie che nelle opere di Linneo, di Lavoisier, del Morgagni ec. ne sembrano più schive.

Passando ora ai Poemetti vari, e singolarmente a quelli in verso sciolto, tanta era la selva di essi, che la scelta ne si rendeva difficilissima. Ci siamo però deliberati di riceverne nella nostra Raccolta pochissimi; giacchè quanto il secolo passato fu di tali componimenti fecondo, altrettanto il nostro pare che n'abbia sentita la sazietà; ed a ragione: chè, quando si tolga qualche armonía del verso, era invalso un certo gusto di stemperare poche idee brillanti e generali in un lago di pa-

role sonanti, e condirle di qualche termine tecnico, sul fare degl' Inglesi, che n' era morta ogni poesía, benchè gli autori si credessero i prediletti delle Grazie e di Apollo. Ecco quelli che presentiamo ai nostri lettori.

Le Raccolte, poemetto in ottava rima, di Saverio Bettinelli (1). — Il testo da noi seguito per la stampa è quello delle Opere edite ed inedite dell'autore (Vol. XVII, Venezia, 1800, in-8.º picc.), riscontrandolo coll'edizione del 1784, in-8.º senza nome di stampatore, nè luogo. — Ben vedesi che il Bettinelli volle imitare il Leggio di Boileau, ed il Riccio rapito di Pope, ma che non giunse a tanta perfezione. Nulladimeno alcune sue invenzioni sono pregevoli ed ingegnose; se non altra, quella del Cacoete, malefica divinità, che sotto diverse forme regna in tutti i tempi, ed ha sempre bisogno di chi le mova un poco di guerra.

L'Ombra di Pope ed il Vero, poemetti in versi sciolti di Carlo Innocenzo Frugoni (2),

<sup>(1)</sup> Nato in Mantova nel 1718. Morto nella medesima città nel 1808. V. Raccolta di Tragedie, Pref. pag. XIII.

<sup>(2)</sup> Carlo Innocenzo Frugoni nacque in Genova il giorno 21 di novembre dell'anno 1692 da Gio. Stefano Frugoni e da Camilla Isola. D'anni quindici vestì l'abito religioso de' Chierici Regolari Somaschi. Insegnò la Re-

riscontrati sull'edizione della Stamperia reale di Parma, 1779, in-8.º — Il nome del Frugoni

torica in Brescia, in Roma, in Genova, in Bologna. In Brescia egli molto contribuì alla fondazione d'una di quelle colonie Arcadiche, che aveano allora tanta voga, la quale fu detta Cenomana; e vi appartenne col nome di Comante Eginetico, reso da lui così celebre. Nel 1733 dimise l'abito claustrale, cui, scriveva al Fabroni, d'aver assunto senza che vi fosse chiamato da chi chiama, ed elegge, e conforta sulle vie che ci fa prendere. Ricoveratosi all'ombra dei giacinti Farnesiani, e poi dei gigli Borbonici, godette in Parma lietissimi giorni festeggiato, protetto, onorato dai Principi, e da quanto vi avea di grande nella Corte e nei due Ducati posseduti da quelle famiglie. Da che era rientrato nello stato secolare non ebbe quasi che due accidenti che gli amareggiassero la vita; la successione nella paterna eredità, che gli venne contrastata, e le critiche dello Scannabue, giuste in parte, ma soverchiamente acerbe. Fra le diverse cariche ch'egli ebbe in Parma, gli venne conferita quella di Segretario perpetuo dell' Accademia delle Belle Arti instituita nel 1757. Morì in questa città nel giorno 20 di dicembre dell'anno 1768. Le sue poesíe furono raccolte in nove grossi volumi in-8.º dal Rezzonico, che premise loro un Ragionamento e le Memorie del Frugoni: ma nè que' nove volumi giunsero a contenere tutti i versi di questo poeta, nè gli mantennero nella posterità l'eccelso credito ch'egli ebbe vivendo.

Nam fuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos, Ut magnum, versus dictabat stans pede in uno. .... Erat quod tollere velles. Garrulus, atque piger scribendi ferre laborem, Scribendi recte: nam ut multum, nil moror. al presente è pietra di scandalo alla maggior parte de' letterati, dai quali egli viene considerato come il rappresentante di ogni poesía vôta di cose e rimbombante di sole parole. Pure esso aveva dalla natura sortite le qualità che fanno grande un poeta, la fantasía sommamente vivace e l'orecchio formato all'armonía; ma gli venne meno la precisione del dire e la severità delle idee, o forse troppo gli abbondarono le occasioni di scrivere, ed egli non le seppe fuggire a motivo di quella sua tanta facilità di far versi. Ma poichè il Cesarotti lo chiamava grande artefice dell'armonía libera, ed il Monti

Padre incorrotto di corrotti figli,

ci parve che due soli poemetti di un autore che tanti n'ebbe dettati non ci tirerebbero addosso gli anatemi di alcuno, e scegliemmo quelli in cui ci sembrò che più apparisse il vero poeta.

La Giornata villereccia di Clemente Bondi (1), poemetto in ottava rima. — Abbiamo seguita l'edizione della Stamperia reale di Parma, 1773, in-8.º — Noi non sapremmo cosa che in genere di poesia scherzevole fosse

(1) Nacque nell' anno 1742 a Mezzana superiore nel Parmigiano. Morì in Vienna nel giorno 20 di giugno dell' anno 1821. F. Raccolta di Apologhi, Pref. pag. v.

da preporre a questa leggiadra poesía del Bondi, il quale seppe condurre tre bei Canti sopra un nonnulla. Egli fu confratello del Bettinelli, e, come poeta, gli sta di sopra. Abbiamo esclusi i suoi due poemetti le Conversazioni e la Moda, perchè sono imitazioni del Parini; e sono mere imitazioni.

Per la morte del P. Le Seur, e l'Eccidio di Como del Rezzonico, poemetti in versi sciolti. — Quanto alla stampa veggasi quello che abbiamo detto più addietro, parlando de' poemi didascalici. — Il Rezzonico mise ne' suoi versi sciolti quello studio che mancò al Frugoni; ma non seppe nascondere l'arte abbastanza, e fa sentire un non so che di ricercato e di tronfio. Nondimeno è poeta di alti spiriti, nutrito di classica erudizione, e dipinge con tratti robusti.

L'Androgino e la Laurea di Angelo Mazza (1). — In versi sciolti — Abbiamo tratti questi poemetti dalle Opere dell' autore stampate nel 1817 in Parma dal Paganino, in-8.º — Il Mazza è riguardato siccome uno de' migliori artefici di versi sciolti; e certamente ei possedeva splendore ed armonía di dire, copia d'imma-

<sup>(1)</sup> Nato in Parma il 21 di novembre del 1741. Morto ivi stesso nell'anno 1817. V. Raccolta di Apologhi, Pref. pag. VI.

gini, energía di concetti; ma dava talvolta nell'astruso, per l'amore ch' avea posto nel Platonismo, e la sua locuzione sente alcuna fiata dello straniero. Noi abbiamo scelti i due soprannotati poemetti; il primo per la bizzarría dell'argomento, ed ambidue per la bellezza de'pensieri e dello stile.

Le Epistole in versi sciolti che, a maniera d'appendice, abbiamo poste dopo i Poemetti, sono anch' esse un genere di componimenti nel quale grandemente si esercitarono i poeti del secolo xi111. Poche però ne abbiamo trascelte, e fra esse non si troveranno quelle dell'Algarotti, cui abbiamo di già stampate nelle sue Opere. Quanto a quelle del Frugoni abbiamo usato della stessa riserva colla quale procedemmo per rispetto de' suoi Poemetti. I versi pregevoli del Bettinelli, ove sono descritte alcune particolarità de'contorni di Napoli, leggonsi nel famoso libretto intitolato Versi sciolti di tre eccellenti autori col titolo di Poemetto; ma perchè ne parvero piuttosto un' Epistola, gli abbiamo collocati in questo luogo. Le due Epistole di Agostino Paradisi (1), e particolarmente quella

<sup>(1)</sup> Agostino Paradisi nacque il giorno 26 di aprile del 1737 in Vignola nel territorio di Modena, ove suo padre Giammaria Paradisi di Città di Castello dimorava in qualità di Governatore. Ricevette la sua lette-

al Ritorni in difesa di Dante contra le Lettere Virgiliane, sono uno dei più begli ornamenti della nostra Raccolta, cui ne piacque di chiudere colle celebri Stanze sdrucciole del Mazza al Cesarotti (per le quali abbiamo esemplata l'edizione del Paganino di già accennata, con-

raria educazione nel Collegio Nazareno di Roma, donde poi venne ad abitare in Reggio ov'erasi stabilita la sua famiglia dopo la morte del padre. Ma ristaurati in Modena dal Duca Francesco III gli studi, Agostino fu ivi chiamato alla carica di Presidente della classe filosofica e di Professore di Economía civile, e fu decorato del titolo di Conte. Il famoso Elogio di Raimondo Montecuccoli venne recitato da lui all'aprirsi della modonese Università nel 1775; ed è riguardato come una delle più belle prose della nostra lingua. Meno celebri, ma assai pregevoli anch'essi sono altri suoi Discorsi sopra materie di filosofia o di storia. Come poeta il Paradisi seguì nelle Odi il fare di Orazio, ed ha robustezza di pensieri e d'immagini ed armonía di dire. I Versi sciolti, scritti da lui in gioventi, sono nobilissimi e brillanti ne' concetti, non meno che nello stile. Tradusse alcune Tragedie dal Francese, ed una ne compose col titolo di Epitidi. Fatto da ultimo Presidente degli studi c Ministro della suprema Giurisdizione in Reggio, cessò di vivere in questa città nel giorno 19 di febbrajo dell' anno 1783. Il sig. Pietro Schedoni scrisse il suo Elogio. Un altro ne recitò nell'aprimento delle scuole di Reggio l'anno 1811 il sig. Luigi Cagnoli, a cui siamo debitori della Scelta di Prose e Poesíe del nostro Autore ivi pubblicata l'anno scorso in due volumi in-16.º

servandone anche le Note), perciocchè sono anch' esse del genere epistolare e ricche di bellissima poesía, che risplenderebbe anche senza l'eculeo di quelle desinenze a cui si è voluto assoggettare l'autore; nè avremmo saputo dove meglio allogarle altrove.

Possa anche questo volume meritare quel benigno riguardo di cui il Pubblico è stato finora cortese agli altri della nostra Collezione!

Milano, il 6 di giugno del 1828.



## PARTE PRIMA

POEMI DIDASCALICI

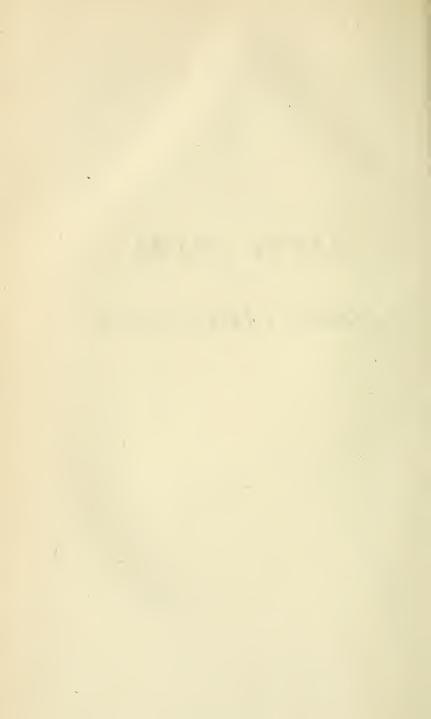

# LE PERLE

POEMETTO

DI

GIOVAMBATISTA ROBERTI



### LEPERLE

#### A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR CONTE

### GIAN-LUCA PALLAVICINI

PATRIZIO GENOVESE

MARESCIALLO DEGLI ESERCITI DELLE MAESTA II. RR.

EG. EC.

Se mentre, alto signor, pensavi i dolci Risalutare tuoi paterni lari (1), Io teco non potea salire il dorso Che volge alpestre alla Lombada valle L'arduo Apennin, per poi mostrar la fronte, Cui verde eterna primavera infiora, Della Liguria alla regale donna, E specchiarla ne' liquidi zaffiri Della distesa limpida marina; Se passeggiarti non poteva al fianco, E contemplare le marmoree moli Che metton legge alla procella irata, Nè i veleggianti abeti peregrini Che versano dal grembo prezioso Indiche merci ed arabi profumi, Nè i templi, gli archi, le turrite mura, Nè i ben tessuti docili boschetti, Che serpenti su l'erte irsute greppe Ingiallan d'auree poma i bruni rami;

Se queste cose a me tutte vietava La severa memoria del novembre; I versi allora, che son miei ministri, Chiamai per inviarli a te lontano Candidi testimon, com' io portava Sculta in mezzo del memore pensiero L'immagin di tua bella cortesia E dell'egregio tuo valor divino. Ma oggi che cedesti ai cari inviti Della consorte amabile, ch'io credo Allettasse co' suoi taciti voti Gli austri piovosi a congiurarsi seco, E a ordirti nuove ognor lente dimore; Oggi che qui presente io pur ti veggo, Che far debbono i versi? in angol cieco Forse languir di polveroso scrigno? O vero useir per le città, deposto L'onor del nome ch' avean scritto in fronte? Certo, se tuoi non fossero, dolenti Lunghe querele metterebbe quella Musa cortese, che del mio consiglio Consapevole essendo, oltra l'usato Sollecita a inspirar pareami il canto. E che direbbe poi quell'altra austera Filosofia che, se mi guata in atto Di tentar colla man lira febea, Fra sè mormora accenti disdegnosi, E vedendomi allor la cetra al collo, Inteso il nome tuo, sorrise e tacque? Dunque, signor, li prendi, e ad essi dona Il tranquillo silenzio d'una sera, Solinga sera ed a Minerva sacra: Chè finalmente è tuo bello costume, Mentre ad altri il sottil ombre accigliato,

Che è del pensoso guerreggiare Ispano Giocosa immago, e le Tosche minchiate, Ed il Felsineo vario tarocchino Suscitatore di piacevol ira, E il teatrale riso e il lieto ballo Le notti usurpa, bel costume è farti Tua notturna delizia un dotto libro: Un di que' libri che tu alberghi a folte Ornate schiere, e quelli che la fede Degli Stefani esatti c de' Manuzi Nelle purgate edizion veraci Li volea ai miglior di da colpe immuni; E quelli che consegna oggi sì spesso Ai bianchissimi fogli levigati, E adorna colla libera abbondanza Lodevolmente inutile e soverchia Di spaziosi margini dorati, E co' vezzi del morbido e spirante Bulino di Piccard e di Pitteri, Leiden, Vinegia, Londra, Aja, Parigi. Solo te pregherò che tu non voglia Leggere i versi miei allor che scossa Senti e cupida ancor la fantasía Della gustata vena del piacere Di che bearla suole il Venusino, Il Flacco tuo, che sì sovente teco Conversa, e ch' io già vidi a venir presto Nell'agevole svimero compagno; Flacco, che tanto ti lusinga e piace, Se scaltro pugne le patricie colpe, E in mezzo ai giuochi e alle facezie oneste I socratici dogmi insegna a Roma. Deh, se un qualche Volusio, o un qualche Mevio (Chè tanti son questi veleni e questi

Incomodi del secolo presente,
Che mal chiuder si ponno incontro a tutti
I più guardati e culti gabinetti)
S' osi arrivar sotto al gentil tuo guardo,
Lungi lo getta, e cambialo con queste
Carte che per mia mano Apollo t'offre,
E dal suggetto almen tengon novello
Abito vago; ch'io di un secco alloro
Usato premio a non sudata fronte,
Nè di un reciso crin, di un crespo velo
Non pongo a' versi miei segno vulgare.

Della Perla l'origin non bugiarda
La pesca faticosa, i pregi, gli usi
Io canterò: e tu, signore eccelso,
Che col filosofante e franco ingegno
L'economía multiplice comprendi
Del girevol commercio sociale,
E che brami scoprir tutto il riposto
Regno della restía Fisica vaga,
Magnanimo m'ascolta, estro m'accendi.

Dissero gli avi un dì, che galleggiando
Su la giacente placida marina
Apriva inosservata il puro seno
Vergin conchiglia, e della lenta e dolce (2)
Rugiada si bevea le stille amiche.
Sol l'aurora vermiglia e sol le stelle,
Che tutto accorte osservano e vegghianti,
Ma poi guardan silenzio e fede eterna,
Erano conscie del secreto furto,
Util furto innocente; perchè dopo
D'incognito lavor le dotte industrie
Con liberal non aspettata usura
Per la rugiada essa rendeva perle.
Così l'ape gentil su la melissa,

Su la menta, sul timo e il rosmerino Librando le leggere e tremole ali Deliba e sugge il rugiadoso succo; E chi ardisce chiamarla predatrice È iniquo accusator; mentr'ella cambia Entro alle cave e gravide cortecce Il poco tolto umor, mercè la lunga Opera del dedaleo magistero, Col fusil mele e la pallente cera. L'avita scola errò: pure di scherni Prisca Filosofía io non ti adonto; Come sovente suol fisico audace, Che veste a pena la pulita guancia Del primo ombroso pelo, e vide a pena Sotto al vòto dïafano coverchio Moribonda la passera languire, E trattò a pena ottico tubo e prisma, Che già, credendo aver tutte trascorse, Compagno di Nevton e di Manfredi, Con le comete e con il sole a paro, Le vie convesse degli azzurri spazi, Sceso dal cielo, di baldanza caldo Delle Stoe sprezzatore e de' Licei, A lei rinfaccia sol canizie e rughe. No, teco io non m'adiro, o cara ai nostri Padri Filosofía, a Plinio cara; Anzi grado ti so, che ben mostrasti Pregiar la perla assai, ch'io estollo e canto, Se le donasti origine celeste, Quando tutta celeste eterea cosa (3) La cadente rugiada esser credevi. E non è forse poi l'alma rugiada Che su le fresche foglie e l'erbe fresche Accolta in gocce lucide ritonde

Quasi s'imperla? onde al novello raggio, Che spiega obliquo per gli erbosi piani Il mattutino sol, lustro è di bianca Luce tremante l'orto aprico e 'l prato? E non è la rugiada il più costante, Il più fecondo don che lieti faccia I parti tutti della Madre antica? Per lei ne' pinti vasi si conforta Il dilicato gelsomin, delizia Di cultrice donzella solitaria, E colle folte candide ciocchette Distinge i tenui ramuscei fogliosi. Per lei la rosa tenera e modesta Nelle odorate ajuole de' giardini Facil si sbuccia, e il giovin non ricusa Volto scoprir, che chiederebbe indarno, Aleggiandole intorno e sospirando, Di vagheggiarlo zefiro amoroso. Per lei di néttar più maturo e denso Turgido è il fico, e di pinguezza dolce Tutto screpola, e fuor risuda e geme Dalla sdrucita sua povera pelle Il saporoso glutine pendente. E per lei l'uva più salubre appanna Le sue vermiglie grana trasparenti Di tal come lanugine nevosa, O di tal come velo umido e lieve Di un' aerea farina, ond' essa invita Più dilettosa le digiune labbra A ricrearse sul mattin nascente.

Ma a me interdette son le lodi belle Dell'utile rugiada; e già io veggo Ch'a me fa segno di tacerle Apollo, Nume d'ogni cantar: ei questa vuole Esser cura donata a dotta cetra, Che pria temprò colle vocali dita, Poi mise al collo di miglior poeta (4) Fra i plausi d'Alamanni e Rucellai.

Dunque io dirò, posto in obblio l'incerto Senil filosofar, che nasce e cresce (5) La casta perla da un vitale occulto Rigoglioso liquor , che serpe e bagna Le erranti arterie e le intrecciate fibre Della materna sua conchiglia, e fuori Ridonda, vinti i frali argini angusti, E tra membrane e cartilagin chiuso Stagna e impigrisce in lenta gomma spessa, E ognor tenace più si strigne e indura, E si ritonda al fine in bianca perla. Così natura di sua man la guida All'onor di beltà ultima e intera; E mirando la perla esser perfetta Ancor nel sen della nativa conca, Assai s'allegra che implorar non debbe Essa aita dall' arte. Arte è natura Sospetta ognor; perchè, se ben colei Confessa d'esplorar devota e industre I più secreti genj di natura, E volerne imitar gli innati vezzi, E umilemente secondarne, quasi Suggetta ancella, le felici voglie, Pure non lascia poi vantarsi l'arte Di volerla correggere talvolta, Certa sua negligenza riprendendo, E gastigando sua licenza troppa; E ardisce a dir che, se arte è di natura Accorta imitatrice, unqua non fia Bella natura a pien, s'essa del pari

La imitatrice sua poi non imiti. Pure natura all' arte in man consegna Il ruvido diamante generato Nelle boscose rocche di Raolconda (6), E mira volontier che l'arte armata Di fila acute, di stridenti rote, Di durissime polveri mordenti Freghi, rada, divida, e percotendo Suo indocile rigore, il domi e astringa A sofferir brillanti angoli e quadri, Onde, vibrando li riflessi stami Dell'agil luce, scintillando assalga E fera gli occhi con leggiadra offesa; E così gode ancor che l'arte spogli Dell' oro le ineguali e rudi glebe, E la granosa sabbia rilucente (7) Dalle ignobili scaglie e dalla impura Commista feccia, e che forbito e terso Lo rappiani, il figuri, e inaspri e incida D'eterne note e d'onorati segni, E in mille forme lo conduca e il foggi. Molto all' arte concede la natura; Ma, se la perla a lavorar s'inchina, Tutto compie da sè; e, se tu trovi La conchiglia natal, puoi dal suo seno Far che la perla non temendo passi A ornare quello di gentile sposa.

Se ben chi troverà la madre pia Di tanto ricca avventurosa prole Tra la schiera dissimile infinita Delle marine simili conchiglie? Tutte portan sul dorso il cicco albergo Della natía prigion nel propio guscio; Ma quale l' ha infrangibile e costante, Qual, come creta, fragile e caduco, Qual pulito di nitida liscezza, Qual crostuto e scaglioso, e in modi cento Rigido e risentito, perchè fuori Or gitta quasi spine e sproni aguti, Ora in minute rughe si raggrinza, Ora tutto si grandina e punteggia Di borchie e bottoncelli e di rotelle, E si scava in risalti e si scanala. Nè una è poi l'architettrice forma Delle lor capannucce: altre patenti, Altre interrotte a brevi celle, ed altre Tondeggiate in cilindri o in cupolette, Ed altre decrescenti in lunghi coni; Ed una si ravvolge in ritornanti Volute e spire, una si schiaccia e allunga Gli scarni fianchi, e un' altra si deprime, Ed in umil figura il nicchio spiana; E tutte varie son tra lor, che tante Non ha archetipe idee, non ha disegni Il creator geometra pensiero Del chiaro Vanvitel, ch' oggi prepara Nella Partenopea Caserta immensa Fra il regolar tumulto ed il fragore Di caldi fabbri e l'ordinato ingombro Di cigolanti macchine ferrate Al Borbonico Carlo, ai re futuri La bella reggia de' lor ozi giusti. Nè sentono d'invidia le cocchille L'acerbo ingegno, nè a imitar son preste Gli adornamenti delle lor compagne; Come veggiamo usar l'itale donne, Che al novello fiorir di novel fregio Della moda inventrice, ognuna il coglie,

E di tutti apparir ne vuole carca, Benchè il suo volto e il crin talun ne sdegni. Però tra le conchiglie tu vedresti Chi tessere sottili cordoncini Scendenti lungo il dorso e attorcigliati; Chi di un intaglio vario e d'un traforo Interrompere l'ossea superficie; Chi l'alto guscio estremo ornar di creste E di altieri sorgenti pennacchini; E chi vestir semplice drappo e schietto Latteo, grigio, morato, violetto, Porporino, bronzin, azzurro, giallo; Chi spiegarlo granito e gocciolato Di piastrelli e di scacchi, e vario tutto Per le tinte or taglienti, ora leggere, Che dolcemente sfumansi languendo, E per li bei color, ch' ora in vergate Liste si striscian, lor confin serbando, Ed ora, sospingendosi l'un l'altro Con un certo bellissimo seguace Perpetuo urtare d'onde successive, Pare ch'ogni color cacci il vicino. Deh chi dirà di tal famiglia varia, Questa questa è colei ch'in sen riserra Il ricco frutto della chiesta perla? E se è vero che dentro agl'imi seni Del più cupo oceán giacciano ascose Le albergatrici di sì bel tesoro, Come tentare que' sentier profondi Non pria solcati da mortale orgoglio?

Taccia chi vago con leggiadri versi Di descrivere l'opre di natura Dalle conchiglie mie vuole bellezze Di cui usan vantarsi pomposette Quelle chiocciole povere terrestri,
Le quali noi veggiam per gli orti verdi
Dopo l'estiva pioggia uscir di sotto
Al finocchio fronzuto, al cavol crespo,
Al giovin petrosillo, al bosso antico,
E rigando il sentier d'umide strisce
Allungare le corna tenerelle,
E allegrarsi che il sol le tocchi e scaldi:
O ver le conchillette e i granchiolini
Ch'ornan l'arena e la dipinta ghiaja,
Ed a raccorgli invitano la mano,
Come invitanla i fior vaghi d'aprile (8).

La conca genitrice della perla, Se conoscer la vuoi, facil risponde, Che assai discorde non è già da quella, Che la pescosa Arimino vicina Educa e nutre, salsa ostrica, onore (9) E solenne delizia delle mense. Essa d'inserte e fine scaglie ordisce L'aspra crosta ricurva, ed è contenta Di un color ulivigno o nericante, Se di vene nol segna e macchie bianche. Nè volerla accusar, se non assai Bella ti appar di fuori, e saggio pensa Che natura discreta i don divide; E se spiega pavon coda gemmata, Sparge stridula voce; e se beati Concenti canta l'usignuol notturno, Veste oscuro mantel di bige penne. Le madreperle celano i lor pregi, E di tal foglia argentea immaculata Invernician le concave cortecce, Che formar meritaro un seggio lieve Alla vezzosa Venere, che aggioga

LE PERLE

14 Le volatrici tenerogementi Docilissime sue pafie colombe, E il vòto aer secando, i capei biondi Lascia in poter di zefiro protervo: E mertan pur che gli Amorin figliuoli Ne compongan barchette nuotatrici, Di cui son essi piccoli nocchieri, Onde lungo di Cipri e di Citera Navigando trastullansi giojosi; Ma all' incresparsi primo di quell' onde E al primo mormorar d'un venticello Che fugar gode quella turba imbelle, Gridano al lido, e scherzan più securi Fra l'erbe e i fiori ed i materni mirti.

Nè vale minacciar gli interni cieclii Non segnati sentier del mare intatto, Quasi per atterrir l'umana stirpe Dal ricercare il candido tesoro; Chè a tutto spigne, e tutto puote fame In mortal petto di ricchezza ambita. Certo avarizia, lacerando ai monti Le viscere petrose ignote al sole, Non sol s'affanna di colmarsi d'oro L'aperto grembo e le distese braccia; Ma di servil sudor bagna la oscura Non ritta fronte sua, e incarca e frange Gli omer callosi coll'ignobil pondo Dell' omicida ferro struggitore: Ed ella pure all' onde cupe ed ime Si lancia audace e s'inabissa tutta, Possente di mirar con fermo ciglio Del mare i mostri ed i perigli suoi. Ahi quai mostri crudeli, informi mostri Errando van per quegli ondosi campi,

Ch' avidi ingojan, se la fama il vero A noi racconta, delle care perle I pescatori pallidi e tremanti! Ma chi porria con orride parole Convenïenti all' orride sembianze Innanzi del fantastico pensiero Voglioso d'atterrirsi per diletto Schierar que' mostri, e l'indole feroce Venir mostrando, e i larghi corpi strani, E le gran fauci, e i barbari conflitti? Che se all'occhio negato è il veder entro Del mar profondo, miri ardito in pria Delle fiere terrestri i truci volti, E ne osservi gli ingegni furibondi, E gli aspri modi vari onde satolle Sbraman la sanguinosa feritate, E altrui spargon timor freddo per l'ossa. Urla il vagante lupo, dimagrato Le asciutte coste dal digiuno lungo: Il lione ruggisce prepotente, E non che il muso sordido e spumante, Ma la nervosa coda e il crin si lava Nel sangue ch' odia della preda amata: Cava e sperde il terren coll'irte zampe L' orso setoso, e poi alte le leva Pigramente feroce; e l'elefante Coll' ira anima il corpo immenso, e ai duri Troncon aguzza le ricurve zanne, E le apparecchia alla futura strage: Il crudo liopardo e l'impia tigre Suo maculato tergo inarca al salto, O al corso assalitor lo stende e spiana: E sempre in fosco mormorio di rabbia Zuffolando dai labbri ispidi soffia Il selvatico gatto immansueto.

Di tai parti nocenti e d'altri assar E la terra feconda: e pure il mare Non sa cedere a lei l'orrido vanto Di sì crudel fecondità temuta. E già apparir mi sembra un popol nuovo Di marittime belve voratrici, E di micidïali acquosi mostri, / Licenziosa greggia discorretta, Ch' or su salendo con gli sconci salti, Or giù piombando co' gravosi tonfi, Fende il mare e il conturba, e male ascolta Di Próteo guardian la verga e il freno. Nè sole le Groenlandiche balene, Che sogliono col mover romoroso Delle amplissime membra smisurate Destar tempesta alle Norvege spume, Quanta destar ne suol nemboso Noto, Sole non sono a cibar carne ed ossa, E a far sepoleri de' capaci ventri Alli malaugurati naviganti. Ahi che di mille sconosciuti mostri, Cui non per anco fe' paura il nome, lo veggo i ceffi non in pria veduti, E le alitanti nari assorbitrici De' salsi flutti, che poi rendon larghe Alto sbruffando gli spumosi sprazzi, E l'ali membranose, e l'aspre schiene Di squamme non frangibili conteste, E le elastiche branche e i lunghi denti, Ch'arman schierati con più giri intorno Le bramose mascelle: aimè ch' io veggio Le aperte gole: aimè che il premer sento Delle fauci, che fan scuro tragitto Al cavernoso carcere vivente.

Nè basta incontro a così ingordo assalto O il farmi schermo d'un opposto scoglio, y O conturbare la suggetta arena (10), Onde l'acqua, già fatta opaca e brutta, Mi tolga al guardo de' digiuni mostri.

Se tanta ognora il mar movesse guerra Quasi per gelosía di sue ricchezze, Pure il cimento non saría fuggito. Ma non ha sempre sì nimiche l'onde Chi tenta il loro non aperto fondo; E talor prova sì propizia sorte, Che gli è dato veder leggiadre scene Mirabilmente svolgersi improvvise; Poichè non sola steril sabbia e ghiaja Que' campi ingombra, nè quel suol profondo Solamente in voragini s'avvalla, O s'alza in rupi, che fuor mostran l'ardua Fronte sì spesso per naufragi infame. Ivi si stendon placide pianure Che si veston d'altr'erbe e d'altre spighe, Ivi colline di pendio clemente S' adombran di fruttiferi boschetti, E le piante son curve d'altre poma (11) Di sapor non intesi; e gli orti strani, Che sentono l'impero e le vicende Delle lor primavere e loro autunni, Paghi non sono di produr la sola Morbida spugna, e il fungo cappelluto, Ed il musco velloso, e l'alga sparsa Le scomposte sue foglie, e il diramato Coral purpureo, ma cent'altri germi Quasi ignoti a Nettuno e a Pontadera (12): Come ancora i giardin culti e ridenti Si dipingon di fior spiranti care POEMI DIDASC.

Nuove fragranze, e di Neréo le figlie Se ne adornano poi il crin cilestro.

Dolce nella memoria ancor mi siede Di un fortunato pescatore antico Il bianco pelo e la solcata fronte Dalle succose crespe rubiconde Di una cruda vecchiezza, e la letizia Che usciva fuor dalle pupille vive. Egli dai regni estremi dell' Aurora, Dove di perle predatore industre Condotti avea travagliosi giorni, Seguendo il vario suo destin, venuto Ad abitar pacifica isoletta Che verdeggiava su l'ondoso piano Dell' Adríaca lacuna, in ozio dolce Candida si vivea vita beata, Caro ai numi del cielo e a quei del mare. Di secche felci rustica capanna Copriva i sonni suoi, solo interrotti Dalla voglia d'ordir felici inganni Nella tacita notte insidïosa Ai vagabondi malaccorti pesci. Però coll'amo dentro a fraudolenta Esca celato, e colle sparse maglie Della rete invisibile tradiva Il largo rombo, la guizzante sarda, Il muggine argentin, l'orata monda. Che se mal rispondea la preda ai voti, Della barchetta su la poppa assiso, Sotto all'amico raggio della luna Talor cantando rallegrava il core; E la fedele immagin della voce Ripetea dal vicin percosso lito Rinaldo, Arminia, Argante, e il Capitano

" Che il gran sepolcro liberò di Cristo. Egli quelle selvette descrivendo, E que' campi e que' colli e quelle piante Ai circostanti pescatori auriti, Facea dimenticar gli ami e le nasse; E dormivan securi intanto i pesci. Narrar soleva ancor, come mortale Ei fu ammesso a veder cose immortali. Vide logge superbe, atri fugaci, Magione di Nettuno e di Anfitrite, Mura di liscio vetro, archi lucenti Di puri specchi, e bianco pavimento Di massiccio chiarissimo cristallo: Com' è fama tra noi che talor s'alzi Alla regale Petroburgo in faccia Un gelato palazzo trasparente (13) Co' vivi massi e colle sode lastre Di quel lor ghiaccio che fischiando incrosta L'aquilon Moscovita, e indura e insassa. E' vide i verdi bipedi cavalli, Che di un peso divin paghi, traendo Per mezzo ai rotti spumeggianti flutti La Nettunia quadriga, infra il rimbombo Di che udivan squillare le ritorte Conche animate dalle gonfie bocche De' Triton muscolosi, ivan lanciando Giojosi salti, ed imitavan prodi Il generoso corvettar plaudente, Onde veggiamo festeggiare i neri Più ch'atra pece buon cavalli, alunni Delle Danesi o Sicule palestre: E se avveniva che posasser stanchi, A grato premio del sofferto affanno, Or Melita, ora Toe l'aperta fronte

20

E la schiena sfuggevole e polposa Lor carezzavan colla mobil mano; E lo stesso Nettun gran padre vide Assiso sovra ad un ceruleo soglio Di marittime gemme risplendente, Nettun che in atto di fastidio altero Un suo inclinato fianco riposava Sul ponderoso pome del tridente, Di cui la punta triforcuta ferma Si stava urtando obliquamente contro A un solido scaglione di ametisto. Venivan senza fasto romoroso Innanzi al trono suo que' fiumi ancora Che qui fremon fra noi rauchi e superbi: E osservò ben allor chinare il corno Quell'italico Po che non risponde Ad altro nome che non sia reale; E ch'oggi, mentre questi versi io canto, Mena tant'acqua e tanto orgoglio nuovo, Che sovra al dubbio margin vacillante L'eridania Ferrara a rimirare S' affaccia a pena lo spumoso sdegno, Che attonita s' arretra impallidita, E alzando al ciel le lagrimose luci, Le man si mette nelle trecce aurate. Di que' fiumi tacenti e umiliati Nettuno decidea le liti insane, Sgridando pien di maestà severa, Se tardi alcuno era venuto al mare Per ingiusta vaghezza e ardir dannoso Di veder nuove terre e scorrer oltra Alli mal detestati alvei prescritti. E a me, che il chiesi qual movea rampogna Nettuno contro del Felsíneo Reno,

Ingiuriator colla palustre canna, Coll' onda pigra, collo steril limo Delle messi non sue, egli rispose, Ch' alta fa il Dio di lui spessa querela, Ma che il fiume si escusa: e, Ascolto, dice, Sonare il nome di un Tedesco Reno Che vide Marte passeggiar sul lido D' Eugenio al fianco, folgore di guerra; Mentr'io frattanto su le cetre imbelli Di poeti divin, ma miei nemici, Ch'aman le ninfe mie, non me lor padre, Chiamarmi intesi ognor picciolo Reno; Ond'io m'invoglio io pur di chiara fama, E per le non ignobili ruine Stender m'adopro il troppo breve regno, E godo dispregiar calcoli e sponde. O quanta storia di divini eventi Maravigliando udii! che a me concesso Non è tutta ridir, se a parte a parte Il loco, il tempo, il magistero tutto Deggio cantare dell' arcana pesca. Dunque poiché orientale aprile (14)

Sparge i novelli fior per le contrade
Che prime il sole co' suoi raggi indora,
O quando l'anno a ritornare invita
L'umido autunno, ed a cacciar la grave
Estate polverosa, allora cento
Spalmate navicelle a uscir son preste,
E su la fede che non viene manco
Di un uniforme venticel cortese
Spiegan sicure il gonfio lino intorno
La Persa Baren, l'Araba Catifa (15),
La Ceilanese Manar più felice.
Ma nell'altra marina, dove il sole

Lava le rote fervide, e gli stanchi Anelanti destrier scioglie dal cocchio, Cubagna, Margarite, Comogote (16) Alla nobile pesca aprire il varco Veggono ottobre e marzo per la meta.

Gli ignudi nuotator, poichè son giunti Sopra i fertili seni, e che le adunche Ancore stanno, fuor del negro pino Balzan nell'onda con sonante salto, E gli agevoli musculi piegando, E giù seguendo il favorevol peso Di grave sasso che da un piede pende (17), Arrivan dove le conchiglie ricche, Pensose più d'altrui che di se stesse, Attendono a educar la bella prole, E raccomandan esse le lor vite Alla scabrezza d'ineguali scogli Tenacissimamente inerpicate (18). Ma vana è ogni difesa, ogni contrasto (19), Chè ferro le disvelle e man robusta Da guanto impenetrabile protetta, E grossa rete le imprigiona e avvolge. Nè confidan gl'invitti pescatori Nel buon conforto di porose spugne Pregne di fin liquor, d'olj vivaci (20), O d'aere fresco almen da emunger poi Avaramente; nè si chiudon dentro Agl' inglesi artifizi di colui (21) Che s'adirò magnanimo coll'onde, E vincer volle il lor nativo ingegno; E potè ancor (chi il crederia?) sedendo Sottomettere il mare, il sole, il vento A imperioso calcolo severo (22). Il pieghevol pulmon fanno che cessi

Dal mobile alternare del respiro; E quando è forza pur che rinovelli L'ufficio suo vitale, o quando carchi Son della preda, allor, scossa la fune (23) Che della barca si congiugne al sacco, Scendente loro giù dai fianchi innanzi, Son tratti a rivedere il ciel sereno. E talvolta addivien che il capo emerge, Ed attonito mira il sommo mare Biancheggiar tutto d'agitate spume, Chi dentro le region basse dell' onde Lasciò, partendo, sol silenzio e calma: Silenzio eterno e calma alta tranquilla (24), In cui menan quieti antichi pesci La lunghissima comoda vecchiezza.

Alfin tornando coll'allegre prore Al caro lido, la conquista ricca Versano dentro apparecchiate fosse (25), E le ricopron di arenosi dossi, Onde l' equabil pian da lunge appare Tutto cosperso intorno. Ivi entro more Afflitta la conchiglia, e dalle fibre Aride e sciolte e dal squarciato grembo Lascia cader la custodita perla (26), Che ritonda è sovente, ma talvolta Ha la figura di palladia uliva, O di odorata pera moscadella (27), E talora per libero capriccio, Quasi vaga di errar, non serva legge.

E già sien grazie ai Dei, che a me la perla, La disïata perla si dimostra, Dopo l'esame del forato cribro (28) Che la rimonda d'ogni stranio ingombro, Netta e lucente. E qua pur tragga innanzi

LE PERLE L'affumicato chimico ministro, Che, fabbro di salute, apre e governa Di Esculapio le mediche officine; Venga pur, che il minuto a lui consegno Poco onorato vulgo delle perle, Perchè fra gli acri succhi le distempri (29), E mediti e prepari incontro a morte Abil nuova difesa. Io poi condanno Quelle che ingiallan pallidette e rance (30) A ornar gli orecchion penduli e lassi (31) Alle Belle deformi di Arracano; E sien memori ben che a lor conviene Starsene presso a sole glauche fronti, Ed a tumide labbra e a sime nari. Ma le lattee e le pure, a cui oltraggio Non fa macula o neo, le serbo ed offro Alle Europee donzelle, e da decente Sottil foro trapunte, in filza e in cerchi E in erranti monil cingan vezzose Gli eburnei polsi ed i tornati colli (32). Nè il loco primo a cedere sien pronte Al rubin igneo, allo smeraldo verde, E contrastino ancor, chè n' han ragione, Col più purgato e lucido diamante. Alle cupide spose esse spedite (33) Porteran la novella che Imeneo Di persa nuzial veste le tempie, Che raccende la face e che la scuote, E appressa in mezzo ai faretrati Amori. E se v' ha perla che grandeggi sopra Le minori sorelle, a lei concesso È di sperare imperial corona (34). E qua vengano pure i sommi regi, Ch'io non ricuso d'onorar la fronte

All'Ibero Filippo ed a Rodolfo E al bellicoso regnator de' Persi; Ma Cleopatra no: lungi si stia (35) La barbara regina di Canopo, Nè si ardisca cercar elette perle Da farne scempio nelle stolte tazze Delle cene infinite, a cui la meta Più che l'espero e l'alba il pingue sonno Ponea crollando le nebbiose teste. Non ricerchi da me lusinghe nuove Per formar nuovi effeminati incanti Al cor già domo ed abbastanza ligio D'un suo secondo Italiano drudo (36). E pensi ben che dopo il trescar lungo Essa e il suo molle costernato Antonio, Tinti le gote del color di morte, Ambo tacendo mireransi in viso Cogli occhi pregni di paura e duolo, Avvezzi un tempo a favellar d'amore. Nè basterà l'aver d'Egizie antenne Coverto tutto il liquido elemento, Chè saprà bene la virtù d'Augusto, Cogli auspici di Romolo e di Giove, Fulminando cacciar in fuga vile (37) Il donatore prodigo de' regni (38), Il cittadin rubelle e la infedele De' Tolommei insidiatrice figlia: La qual tremando al minacciato orrore E alla vergogna de' latini insulti, Non volgerà tra i pensier fieri e tetri Che veleni e che morte. E ciò ben altro Sarà, che sotto gli aurei padiglioni Giacendo dentro alle infingarde piume Vaneggiando sognare le vittorie,

Ed il Tebro cattivo incatenato;
O assisa presso al suo amator Romano
Descriver tra i conviti su le mense
L'immaginata serie del trïonfo;
E il popol di Quirino sbigottito.

Ma già la pesca soverchiò il desire, E abbondo ricco di tesoro tanto, Che presto sono a farne parte a molti. Vengan dunque color tutti cui l'almo (39), Cui l'utile commercio, che è il paterno Ajo del mondo, cinto il petto intorno Ben di triplice acciaro il cammin segna Che aprì Colombo, ed Americo scorse, E lieto mostra l'uno e l'altro sole: Vengan, ecco le perle, ecco che, grato Ai benefizj lor, rispondo anch'io: Se del cacao a me le grasse ghiande Miglior di quelle che mangiò Saturno All' età prisca, che fu detta d'oro; Se recan gli odoriferi baccelli Dell' animosa fervida vainiglia, E la scorza vital del cinnamomo, Onde le labbra mattutine annero Di tal bevanda che mi detta i versi, E interpretar mi sa Euclide e Pappo. Prendan pure costor le mie ricchezze, Ma per troppo famelica vaghezza Non contrastin fra sè; com' oggi d' ira Già minacciando l'anima si gonfia Al prode Gallo e all'emulo Britanno; Quali soglion talor due opposti nembi Di crucciose nuvole inimiche Col rotto balenar de' toschi lampi E col lontan mugghiar de' cupi tuoni

Venirsi incontro e minacciare il cielo. Io grido: Pace, pace; e talor parmi, Fatto di me maggior, trattar sul tergo Ala robusta, e la sua ferrea tromba Chiedendo in presto alla sonora fama Ardito trasvolare ed alpi e golfi, E, librate le penne immote sopra Ad Annover, a Londra ed a Parigi, Gridar: Pace; e i politici recessi Di Versaglie e di Ampton empier di un suono Annunziatore d'amicizie eterne. Ma il saggio vaneggiar a che mai vale Di un' immagin dipinta dal disio? E che valer potrebbe ancor la voce, Inerme voce di chi vive dentro Agli ozi sacri e ai solitari studi? E pure valse un di quella di due, Che buon volere egual mi diè fratelli: Essi potero agli aspri Moscoviti Ed ai superbi mandarin Chinesi Calmare, cinti di pacata uliva, In più barbari petti ire migliori; Che miglior le dirò, quanto la merce Che offriva alla divisa Asia guerriera La Tartara pescosa Nipecua (40) Miglior era di quella ond'oggi alletta L'Acadic' Obbio due pugnaci genti. Ben dileguar sì nuvolosi sdegni

Ben dileguar sì nuvolosi sdegni
E può, Pallavicini, e vuol la tua
Gran Regina dell'Istro avventuroso.
Essa, mostrando il suo leggiadro aspetto
E i suoi sereni placidi consigli,
Farà ceder le già imbrandite spade
Ai re nemici, ai popoli rivali:

Come se mostra all'iracondo Giove La lieta di Taumante amabil figlia Iride bella il mansueto volto, Ai piè di Giove scotitor del mondo Dalla destra dimentica giù cade L'arroventato fulmine, tremenda Opra fraterna. E che l'augusta Diva, Che non potrà col provido pensiero E col soave consigliar sagace? Certo del mite cor, dell'ampia mente, Del viril senno, del coraggio invitto, Della religione immaculata. Cose narrar ti udii, signor, sovente Cose maravigliose e nuove tanto, Ch' io tacendo dicea: Vince costei Le greche Eudossie, l'itale Matilde, Le romane Veturie e le Cornelie, E quante onora la vetusta fama Femine forti e regnatrici sagge. E chi di te può far più aperta e chiara Fede di sue virtù uniche e sole? Se sì vicin contemplator ne fosti E prode esecutor di que' consigli, Ch'essa sbozzando appena col veloce Destro pensier, e a te segnando appena Il sottil tocco delle linee prime, Tu coloravi poi i' direi quasi Col pennello dell'opera fedele, E ai rotti lumi frammischiando l'ombre, A lei gli offrivi poi espressi in vive Ben atteggiate immagini distinte. Ond'è che tanta in te parte le piacque Locar del favor suo; ond'è che, mentre Qui pur vivi tra noi, te guidò all' alta

Ultima gloria de' guerrieri affanni; E il petto t'ingeminò di quella insegna (41) Che a noi ricorda la famosa impresa, Quando a Colchi involaro i prodi d'Argo Con quel lor furto che fu sì lodato La fulva lana del Friseo montone; O che celebra forse altre venture Non favolose, ed altro eroe non finto: Ond'è che spesso con solenne laude Scesa dal parco labbro veritiero, Laude che è il premio più squisito e puro Agli onorati spirti generosi, Approvò il pronto vivido intelletto, L'util fatica, la secura fede. E quanto ognor non rispondesti grato All' augusta magnanima clemenza! Tu le reggesti le contrade pingui Di Manto antica, e la possente Insubria Popolosa signora di cittadi, Sentir facendo ai popoli soggetti La severa dolcezza e il rigor mite; Religioso ognor e ognora giusto, E amico all'innocenza sconsolata, E volontario servo delle leggi Nell' atto ancor che a pro d'Italia n' eri Arbitro pensatore e scrittor nuovo; E ognor possente a soggiogare i duri Animi malagevoli col tuo Familiar sermone, che cosperso Di parchi sali, di lepori urbani, Di non cercata venustà natía, E di opportuna gravità voluta, Dalla bocca eloquente ti fluisce, E senza fasto con spontanea vena

Non impedito scorre, assai securo Di sua erudizion conveniente, Su le vicende e su i consigli tutti Di natura, degli uomini e de' tempi; E a poco a poco con secreto impero S'insinua dentro agl'intelletti e ai cori, E di un diletto liberal gl'irriga; E donde vuole li ritragge, e dove Esso vuole e ragion dolce gli spigne. Tu l'alta maestà del magno Impero Facesti sfavillar di lieta pompa E di lusso pacifico tranquillo. E Milano tuttor, Milano avvezza Ogni spettacol sostener col guardo, Maraviglia e s'allegra al passaggiero Mostrando le dipinte immense sale, Le vôlte sazie d'oro, i bronzi sculti, I cristalli, gli arazzi, i drappi, i fregi Del gran palagio ch' ora all'Avo Estense, Poi degno nido fia a un Re nipote: E Milano oggi pur descrive quelle Tue notti luminose, e ancora esalta Fra l'insolita copia e la ricchezza De' festevoli pubblici sollazzi L'attico gusto, il genio dilicato E il non tumultuoso ordine bello. Nè per lei ricusasti al fier periglio E al rovinoso fremere dell'armi Costante oppor coll'altro stuol de' forti Il petto invitto; e il vigile pensiero Avvolgere tra dure e ferree cure, Di che il gravò nel più difficil tempo La ben amministrata Itala guerra. O Italia, o tempi, o dubbi casi, o molta Notte vegghiata, o travagliosi giorni!

Signor, gran cose in picciol fascio stringo; Chè non conviene ch'io ti desti in mente Crudi pensier di Marte, ora che Amore Tutti li vuol per sè soavi e umani. Volgi il guardo a colei che il ciel ti dona, Cara delizia de' tuoi fausti giorni; Mira qual fiore de' più bei costumi In lei si chiude, angelica onestate, Sottil prudenza, ingenua fede schietta, Santa pietà d'ogni pensiero in cima, Non caduca bellezza signorile, Piane maniere d'alterezza vote. Io non mento, e tu sai che le parole Di verità su le bilance libro; E sai che in lei virtù candida e pura, Come candida e pura è la verace Orientale perla, che s' arroga In vano d'imitarla arte ingannosa Con que' suoi vetri menzogneri e bianchi Per le interne vernici e argentee squamme (42), E con quelle sue cere e paste monde Dalle lucide gomme intonacate. Mira che a te feconda ella promette Prole vicina, e sua mercè potrai Sentir la gioja, che t'è ancora ignota, D' ascoltarti chiamar padre dal molle Roseo labbro e di latte ancora asperso D' un figliolino, che ti gnidi innanzi Una delle tre Grazie alme sorelle, Reggendo colla mano il piede incerto. Esca la bella prole. Il dotto e dolce Azzoguidi, che sa condire i tristi (43) Amari sughi co' nettarei detti, Condurrà seco alla dorata culla

32

LE PERLE

Purpurea sanità ridente in viso. Granelli armonioso susurrando (44) Dilicate soavi canzonette I sonni placidissimi languenti Inviterà dalla cimeria grotta: E saprà poi dell'avvenire cieco Squarciare il vel con que' robusti carmi Di cui fu re sino dagli anni biondi. Durazzo, ch'oggi il Tebro ed il Sebeto Lascia, per far d'alta eloquenza parte Alla materna sua città di Giano, Che folta intorno all' orator celeste Farà del pianto un non bugiardo plauso. Egli verrà, e, di Dio la mente caldo, La man alzando già sì nota in cielo, Cogli occhi accesi di sovrana speme Chiamerà sopra alla crescente prole Largo nembo divin d'auree venture.

Posto il fine, arrivò la novella che il P. Luigi Centurioni era eletto Generale della Compagnia di Gesù: e l'Autore aggiunse i seguenti versi, sapendo che dovevano questi piacere a chi desideravan piacere gli altri versi del presente componimento.

Tanta di versi non sperata messe Mi crebbe e si addensò sotto al veloce Poetico discorrer della penna, Ch' essa, già sazia e solo d' ozio vaga, Si riposava sul febeo mio desco: Come la falce che, contenta e stanca Della folta ricolta biondeggiante, Gittata sovra a polverose glebe, Non più ascolta lo stridulo ondeggiare Di secche spighe in altro campo intonso, E giace presso al bruno mietitore Che, molle di sudor l'ispide membra, Lo spirabile sonno ansando attrae, E sogna intanto immagini gioconde D' aje ricolme e di granai gementi. Ma posso oggi, che nuova occulta forza Soavemente i miei pensier sopiti Alle ridenti idee provoca; posso Non richiamare la giacente penna, Che venga e colmi queste carte estreme Di eletto plauso, di fiorente laude, Di non fallaci candidi presagi? Oggi, che a noi cursor vigile e pronto, Lasciando a tergo del destriero prode Il sassoso cartifico Fuligno 3 POEMI DIDASC.

E l'Emilia pianura, a noi ne viene Annunziator dalla festevol Roma, Che il canuto Concilio Lojoleo, Ove chiaro s'accoglie onor di savi, Trascelse egregio guidator sovrano Col favor giusto della tacit' urna, Cui non torbido e cieco il caso scuote, O ambizione più torbida e cieca, Ma prudenza la modera tranquilla D'eterea luce aspersa i pensier retti. Centurioni, o nome ai Genovesi Fasti onorato, e a te, o signor, caro, Chè nome caro il rende a te la nota Alma virtute ed il cognato sangue; Perchè da tale gloriosa gente Uscì colei che te additando io chiamo Tra le liguri madri avventurosa (45), Livia, che luce d'inclite matrone Colle virtù dell' anima prestante Il secolo, la patria, il sesso onora. Ma a noi frattanto e a qual non lice e a quanta Speranza aprire e dispiegare il core? Genio nato e cresciuto a magne imprese, Esperienza delle umane cose, Intelletto che il guardo affila e spigne Entro dell'avvenir più tardo e scuro, Core che opporsi sa e regger saldo Incontro all' urto degli avversi casi, Tutto disdegna il corso d'un usato Vulgar desir, d'una comun speranza, Ed un volo prescrive, che se forse Alto e nuovo sarà, non sarà audace. La patria stessa a noi ricorda il saggio, Il non mortale Oliva, che col destro (46)

E giusto persuader potè a sua voglia Piegar clementi e amici i re lontani, E co' suoi occhi rimirar propizio Il grave volto ed il presente nume Di quattro augusti successor di Piero; Mentr' egli in mezzo de' purpurei Padri Lor ridiceva il favellar di Dio Portator di promesse e di minacce.

Ed a bene sperar con noi già parmi Che vôlta l'una inverso l'altra tutte Si esortino le nostre arti bennate. E taccian pure i Mecenati e i Memmi, E Colberto si taccia, egli che seppe Aprir le reggie ai liberali studi; Taccia, chè un nom che qui tra noi corregge Il popolo invisibil degl'ingegni, Solo pungendo a chi già corre il fianco Col lusinghiero sprone della lode, E sol donando o genïal fatica, Od ozio onesto e letterato, puote Assai giovar le belle discipline Più che di Stato un arbitro ministro, Più che coll' oro suo un re sul solio. Ei non impera ad una lingua sola, Ma cento scrivon penne a lui devote, E cento e cento s'ornano musei, E mille bollon portici rissosi, E mille e mille vegliano romite Meditatrici celle taciturne. Nè l'Italo vicin si gode solo L' aura benigna del felice aspetto; Ma sentir puote i ben dispesi influssi Non che il Germano industre e il culto Gallo (Di cui Centurion contemplò tutte (47)

L'arti e le grazie), ma sentirli puote, Ancor vivendo in sì lontani climi, La Portoghese Fisica e l'Ibera, Le Lituane e le Polache Muse; E quasi io crederò che a' cenni suoi Da scolastico scanno celebrare Il Canadà udirebbe e il Malabaro Di Descarte e Nevton etere e luce.

Se ben che è mai questo vedere cicco, Questo indotto saver, questa delusa Mortal Filosofía? Al Scita algente, Al gemin Indo, all'Etïopo adusto Centurion di Dio zelando i dritti, Altra scienza più verace e pura Farà che splenda, e di quell'atre notti Fulgida rompa i tenebrosi inganni. E quando al Mauro e al Messageta estremo Spedirà ardente d'impeto celeste Di Dio gli eroi, dentro al capace core Spargerà penetrabili faville; E certo fia che da lui parta viva Generosa virtà, che si propaghi E ne' petti magnanimi s'interni, E all'opre sante i figli ecciti e avvivi. Così dal core trepido e vivace Si parte il caldo sangue, e per le tonde Vene e le anguste arterie erra tacendo; E mentre flessuoso si ravvolge Per que' laberintei sentieri arcani, Un tepore vital fomenta e molce Un flessibile corpo, e fuor traspare Dalla morbida sua pelle fiorita Roseo sano color. Così dall'ima Radice sale il sugo nutritore,

LE PERLE

Che con fini rigagnoli serpendo Per malnoti meccanici canali, Non che il fibroso tronco e l'aspra scorza, Cauto dell'avvenir, lega ed assoda, Ma disseta le foglie e i fiori allatta, E rigonfia le poma e le matura.

#### ANNOTAZIONI

# (1) Risalutare tuoi paterni lari,

Il presente poemetto fu composto nella villeggiatura del passato settembre, mentre S. E. il sig. Maresciallo meditava il viaggio di Genova.

## (2) . . . . . e della lenta e dolce Rugiada si bevea le stille amiche.

Tutti i vecchi scrittori delle opere della natura volevano che le conchiglie si bevessero la rugiada, e d'essa concepissero le perle tanto più grosse e pure, quanto la bevuta rugiada più copiosa era e purgata; e parlan quasi di nozze tra questo umore e le conchiglie: rorem velut maritum, come lo chiama Solino, c. 53. La rugiada della mattina era la cara e la felice:

> De matutino fit clarior unio rore, Ros vespertinus foetus solet edere fuscos. Marbodeo, Delle Gemme preziose, c. 61, f. 53.

Plinio, lib. 9, arrivò a scrivere che le conchiglie avevano maggior commercio col cielo che col mare: coelique eis majorem societatem esse quam maris; e Ammiano, lib. 23, pag. 261, scrive: aetherea potius derivatione quam saginis pelagi hos oriri foetus, et vesci. Dovevano esse e sperare e temer tutto dal cielo; perchè (toltone Isidoro Caraceno, citato da Atenéo nel lib. 3, pag. 93, che asserì giovarsi le conchiglie, come i tartufi, e gioire delle minacce del cielo), e Plinio nel citato luogo, e Ammiano, e Marbodeo, e gli altri ci assicurano che un tuono e un lampo bastava perchè si sconciassero, e le perle loro figliuole fossero abortive:

Quod si censa micent tonitru convexa corusca, Bacchae diffugiunt subita formidine clausae; Sic intercepto conceptio deperit haustu, Et fit abortivum quod ceperat inde creari. Marbodeo, c. 61. Anzi, secondo Plinio, facevano le conchiglie tanto le gentili e le vezzose, che fuggivano non che le folgori del ciclo, ma i raggi del sole, per la paura di divenir brune.

#### (3) Quando tutta celeste eterca cosa La cadente rugiada esser credevi.

Si pensava un tempo che la rugiada cadesse in giù; ora si pensa che salga in su, e che sia un vapor fino esalante dalla terra riscaldata; e che l'umidità di che veggiamo aspergersi sulla sera l'erbe e le foglie, non sia che un sudore il quale fuor geme de' loro pori. Il Gersten, il Musschembroechio, il Du-Fay confermarono questa opinione con parecchie osservazioni e sperienze. Il sig. Cristiano Lodovico Gersten stampò il suo libretto su tal materia a Francfort l'anno 1733. Tuttavía gli Accademici delle Scienze di Parigi all'anno 1736 ci fanno fede che alcuni signori della loro adunanza avevano avuto nella mente questa sentenza sino dall'anno 1687; e vogliono inoltre che questa sentenza fosse conosciuta a altri filosofi più addietro. Notabile esperimento a provarle si è, che, se si collochi alquanto alta da terra una lastra di vetro o di legno, si osserverà bagnarsi la inferior superficie che rimira la terra, e restarsene asciutta l'altra che rimira il cielo. Ma il Musschembroechio, Meteore acquose, pag. 753 (il quale, come ben dice il Bremond nelle note alle Transazioni Inglesi, anno 1737, non abbandonò tuttavía la sentenza della salita che fa la rugiada), avvisò che i vapor rugiadosi che montano all'aria per quella ragion comune onde montano gli altri vapori, possono, come gli altri, ricadere abbasso. Questa caduta dipenderà assai dalla qualità della rugiada, diversa, secondo la diversità delle regioni, come ancora notano lo Scheuzero e il Boeravio, dal temperamento dell'aere, dal capriccio del vento; il quale, siccome è signore del cielo, così può esserlo della rugiada, e può prendersi gabbo de' filosofi negli esperimenti accennati di sopra. Ma sarà sempre cosa vera che la rugiada, la qual ricade, è quella che prima ascese.

40 LE PERLE
(4) Poi mise al collo di miglior poeta.

Il P. Gioachino Gabardi della Compagnía di Gesù scrisse all'autore un poemetto di elegantissimi versi sciolti sulla Rugiada.

## (5) . . . . . . che nasce e cresce La casta perla da un vitale occulto

Il sig. Reaumur, Accad. delle Sc. an. 1717, per la protezione del sig. Duca d'Orleans, ricevute dal sig. Hocquart intendente di Toulon delle pinne marine, dalle perle vedute in esse a nascere ebbe l'agio di filosofare sul nascimento, che non poteva vedere, delle perle di oriente. Le perle che si trovano nelle pinne, e ch'io ho vedute in que' che i Latini chiamano mytili, o mutili, e che talvolta si vedono nelle ostriche, benchè vagliono poco a trar danaro, vagliono assai a trar cognizioni di fisica, essendo utile la lor medesima imperfezione, che lascia sorprendere la natura nel suo primo lavoro, e spiarne le intenzioni secrete. Egli pertanto giudica che le perle si formino nel corpo della conchiglia da certi umori che sfuggono dai vasi per una non so qual malattía, se così vuol chiamarsi, e stagnano, e appoco appoco indurano. E innanzi a lui, a dirla come la è, così la pensarono e il Rondelezio ne' suoi libri de' Testacei, e il Gesuita Filippo Bonanni nelle suc Osservazioni delle Chiocciole; oltre ai vecchi Androstene presso Atenco, lib. 3, e Giorgio Pisidia, che non fu Iontano da questa vera opinione, quantunque poi nella sua Casionopea chiami le perle gocce di latte rappigliato. Dunque si generano le perfette perle fra le membra dell'animale. Ma aggiungono sorgere ancora dall'interna corteccia della conchiglia certi quasi candidi porri o mezze perle, che altri chiama lupe; anzi il Cardano e Gassendo stimavano falsamente, tutte le perle essere quasi calli de' gusci. Queste mezze perle saranno quelle di cui Plinio scrive, lib. 9: crassescunt etiam senceta, rugisque torpescunt (ovvero turpescunt, come forse meglio legge il P. Arduino), conchisque adhaerescunt, nec his avelli queunt nisi lima, quibus una tantum est facies, et ab

ca rotunditas, aversis planities, ob id tympania nominantur. Erano coteste perle chiamate tympania per la figura simile ai timbaletti o piccoli emisferi. Ho detto che la formazione delle perle è una non so qual malattía, se così vuol chiamarsi, perchè io sento della pena a dover assegnare origine sì malinconica a sì lieta cosa, come è la perla. Dirò almeno che non posso riposarmi nelle ragioni che porta l'autore dello Spettacolo della Natura, tomo I, il quale spaccia tutte le nostre conchiglie per gravemente inferme. Questo autore asserisce che gl' Indiani non mangiano la carne nocevole delle ostriche madri delle perle; e lo Scambers per lo contrario asserisce che i Paravas se la mangiano giocondamente, e che ne commendano il sapore squisito, e che protestano di non sentire differenza tra quelle che hanno generato perle e quelle che non ne hanno generato; donde inferisce che questo stagnamento di sughi non faccia malvagia alterazione in que' corpi. Questo autore congettura la morbosa origine delle perle dalla morbosa qualità dell'aere che si spira vicin de' luoghi ove le perle si pescano. Io non so se quell'aria sia tanto rea quanto egli la biasima: credo sibbene, che se l'aria ivi ammala, e l'ostrica ancora ammala, diversa probabilmente sarà la causa della malattía nell'aria e nell'ostrica. Questo autore dice, che se una conchiglia vivesse in luogo sano e si cibasse di cibo sano, non produrrebbe perle: ma io m'indurrò a credere malagevolmente che le nostre conchiglie producano perle perchè vivono in luoghi non sani e si pascon di cibi non sani. E, a vero dire, trovandosi le conchiglie della spezie produttrice delle vere perle solamente in determinati siti, non sarebbe della bontà e della saviezza della natura non dar loro altro albergo, nè altro vitto che dannoso alla sanità. Veramente ancora il Boot, lib. 2, cap. 37, Istoria delle Gemme, ec., e il Vormio, Museo, pag. 109, vogliono che la perla sia malattía c non parto dalla conchiglia; ma a me non riesce ne strano nè grave che due medici, quali erano Vormio e Boot, parlin di malattie. Piuttosto m'adirerci volentieri con quel fastidioso del Fabri, lib. 4, cap. 19, che vuol definire la specie della malattia, e spacciarla

appunto per lebbra: et qui, aggiunge, semper has comedunt, et lis cibo ordinario utuntur, vere leprosi fiunt. Maraviglioso sperimento! mangiare a pranzo e a cena sempre carne di conchiglia da perle. Egli è quel Fabri che passeggiò tante volte lunghesso il mare di Scozia per vedere le conchiglie venire a galla e bevere la rugiada. Ma io non vo' fare più lunga questione di questo vocabolo; e dirò finalmente che ogni felice madre di parto gentile partorendo si ammala, e che nè fiore spunta, nè erba senza alterazione di sughi e di filamenti, e senza quasi una simile malatta nella cipolla o nel seme.

#### (6) Nelle boscose rocche di Raolconda

Raolconda è miniera di diamanti nel regno di Golconda, cinque giornate lontana da Golconda e otto da Visapour, scoperta 200 anni fa incirca.

#### (7) Dell'oro le ineguali e rudi glebe, E la granosa sabbia rilucente

L'oro altro è in rotti pezzuoli e grani, altro in massicce zolle, che contengono per entro ancora altre materie minerali, come antimonio, vitriolo, zolfo, argento, rame.

## (8) Ed a raccorgli invitano la mano,

I gravissimi uomini che erano Lelio e Scipione, camminando lungo le rive del mare a Gaeta, prendevansi diletto di raccorre bei sassolini e belle chiocciolette marine. Cic. dell' Orat. lib. 2; Val. Massimo, lib. 8, c. 8. Per non dir nulla del pazzo onore che fece alle conchiglie l'imperatore Caligola, il quale, come narrano Dione Cassio, lib. 59, e Svetonio, cap. 46, fingendo di portarsi col passaggio del mare alla conquista della Gran Bretagna, giunto non so dove al lido, schierato l'esercito, a suon di tromba, coll'armi in mano lo condusse in atto di dar battaglia al mare; e a segno della vittoria, e a premio delle legioni romane comandò che i soldati cogliessero conchiglie dal

lido: spolia oceani vocans capitolio, palatioque debita. Dio, lib. 29. Ritornato indi coll' esercito trionfante, a monumento immortale del sanguinoso conflitto, una torre altissima fece innalzare su quelle sponde. E questa torre, secondo lo scrivere dell'annalista Eginardo all'anno 811, fu ristorata da Carlo Magno, che si recò a Bologna di Francia a vedere lo apparecchiamento di una sua armata navale; e il Bucherio, Belg. Rom. c. 10, n. 13, dice d'averla esaminata due volte cogli occhi suoi nel 1616 e nel 1624, e che vien chiamata in quella contrada la Tour d'ordre.

#### (9) Educa e nutre, salsa ostrica, . . . .

Il Savary nel suo Dizionario del Commercio dice che superano tre o quattro volte in grandezza le saporose ostriche de' nostri mari. Qui nel palagio dell'Instituto si mostrano delle conchiglie da perle asiance americane della medesima statura che le nostre ostriche hanno; siccome ancora se ne mostrano delle meno forestiere, come le Sarde sono, lunghe un piede incirca e convenientemente larghe. Ma grandissimi convien dire che fossero i naccheroni pescati nel golfo di Orotinga, giusta il racconto di Oloa Magno, vol. 3, p. 203, e contenenti perle tonde sibbene, ma lionate e ulivastre, se de' gusci que' popolani si servivano per istrumenti di agricoltura a rivoltare sossopra la terra. E una bellezza poi da-non dire sarà stata la madreperla di Pietro Martire, dec. 1, lib. 8, di cui la carne pesava quarantasette libbre.

#### (10) O conturbare la suggetta arena,

Pericolo non raro ai pescator delle perle si è l'avvenirsi in pesci spaventevoli, che talora gli ingojano. Non hanno miglior difesa che turbar l'acqua, e togliersi, se possono, agli occhi di que' mostri. Il merito delle perle fa incontrare ogni pericolo e ogni fatica.

Non semper tanti merces est parva laboris; Censibus aequantur conchae:

cantava Manilio nel lib. 5.

## (11) E le piante son curve d'altre poma

Molti già noti autori hanno scritto sulla botanica del mare, che è diversa dalla botanica terrestre. Il sig. Tournefort distingue nelle piante quattro differenze principali: piante molli e pieghevoli, piante dure e petrose, piante legnose colla corteccia tenera, e piante spugnose al di dentro colla corteccia dura al di fuori. Accad. di Par. an. 1700. Ma, a non parlar d'altri, di tali piante, e delle loro generazioni, e delle lor frutte, e delle lor serie armoniche un valoroso professore, mio compagno un tempo negli studi giovanili della eloquenza, ci ha promesso di svelare gratissime novità. Donati, Saggio di Str. Mar. dell'Adriatico.

#### (12) Quasi ignoti a Nettuno e a Pontadera:

Il sig. Giulio Pontadera dottissimo professore di botanica in Padova.

## (13) Un gelato palazzo trasparente

Non ha molt'anni che in Moscovia si fabbricò e s'illuminò tal palazzo di ghiaccio.

## (14) Dunque poichè orïentale aprile

Nelle Indie orientali a due stagioni si pescano le perle. La prima stagione si è la primavera, la seconda è il finir dell'estate e il cominciar dell'autunno. Escono alla pescagione sino 250 barche.

#### (15) La Persa Baren, l'Araba Catifa, La Ceilanese Manar più felice.

Nell'oriente l'isola Bahren o Baharem è nel Golfo Persico. I Portoghesi n'erano signori quando possedevano Ormus e Moscata. Ora è del Sofi di Persia, che la ricuperò col favor degl'Inglesi. La pesca di Catifa è sulle coste dell'Arabia felice dirimpetto a Bahren. Manar è grosso borgo marittimo nell'isola Ceylan. Le sue perle sono, per la ritondezza e per lo candore, le più pregiate d'oriente, sebbene di rado eccedono il peso di quattro carati. Presso le spiagge del Giappone vi sarebbero a pescare delle grosse perle di figura irregolare; ma i Giapponesi sono poco vaghi delle gioje.

## (16) Cubagna, Margarite, Comogote

Nelle Indie occidentali la stagione opportuna alla pesca è una sola, cioè da ottobre a marzo. Escono da Cartagine dieci o dodici barche sotto alla scorta di una nave da guerra detta Larmadilla. Tra le barche è riconosciuta la capitana, a cui ogni sera debbono le altre portar la preda. Le pesche occidentali sono tutte nel gran Golfo del Messico lungo terra. Cubagna è cinque leghe distante dalla nuova Andalusia. L'isola Margherita, cioè isola delle margherite o perle, è lontana una lega da Cubagna. Comogote è vicinissima a terraferma. Inoltre avvi pesca di perle nella riviera della Hache, che si chiama la Rancheria. La pesca di S. Marta è lontana 60 leglie dalla peschería della Hache. Nel mar del Sud si può fare qualche pescagione, ma non molto fortunata. In Europa, la Scozia e la Baviera ha le sue perle, e ne fu composta una collana del valore di 1000 scudi: ma non possono le europee stare a lato di quelle del levante.

# (17) Di grave sasso che dal piede pende,

Legano una pietra pesante venti o trenta libbre a una pianta, oltre a una pietra grossa sei pollici e lunga un piede che legano attraverso il corpo.

## (18) Tenacissimamente inerpicate.

In tale situazione le ritrovano oggi i marangoni: nè è verità ciò che scrivono Megastene presso Arriano, pag. 525; Eliano, lib. 15 dell'Ist. degli Animali; Solino, cap. 53, che le nostre conchiglie abbiano lor regine e lor guide, come le api hanno, cioè certe conchiglie per età, grandezza e venustà sopia le altre

prestanti, e veramente nate a regnare; onde prese queste signore, le altre ancora; vagabonde e senza capo, si prendono agevolmente.

## (19) Ma vana è ogni difesa, ogni contrasto,

Gli antichi descrivono i fatti d'arme che facevano le conchiglie a propria difesa, e ce le dipingono vegghianti in guardia, dai loro nicchi osservando le mani ladre de' pescatori, cui strignevano e schiacciavano le dita, se avveniva che le inserissero dentro al guscio aperto, che tostamente chiudevano e comprimevano. E a Plinio parve sì bene di questa vendetta, che la loda di retta giustizia punitrice: manumque, si praeveniat acie sua, abscindit nulla justiore poena, lib. 9. Ma Rondelet, de' Testacei, lib. 1, c. ult., e altri moderni non le giudicano abili a così valorose imprese, mentre non hanno esse que' cannocchiali che schiudono e allungano le lumache ne' due corni ottici che, come osservano il Listero, Eser. Anat., e altri, sono due comodi telescopi, anzi esse sono senza occhi affatto. Gli antichi le faceano difendere ancora da altri; e i cani marini erano amatori tanto teneri delle conchiglie, che se incontravano qualche cosa buona a mangiare, a quella si lanciavano, e la inghiottivano in fretta; ma ritornavan ben tosto a contemplare immoti le lor conchiglie. Procopio, lib. 1 della Guerra Persa, cap. 4, pag. 13, narra che un palombaro, còlto il tempo opportuno mentre un can marino, che soleva servire una conchiglia, era ito a cibarsi, raggiunse e predò la conchiglia che era soletta; ma il can marino, avvedutosi della disgrazia della sua dama, si scagliò velocissimo contro al rio pescatore, il quale a viva forza di braccio steso gittò la conchiglia sul lido, ed egli intanto fu preso dal cane, e morto.

# (20) Pregne di fin liquor, d'olj vivaci,

Chi va sott' acqua usa d'ordinario spugne piene d'aere e di liquori vitali, che porta seco nella macchina dove sta chiuso. Cornelio Drebell trovò certo liquor di tanta virtù, che, scoperchiato il vasello, si diffondeva per l'aria intorno, e la riconfortava tutta, e la rendeva di nuovo buona a essere respirata. Boile dice di aver intesa la essenza di tale composizione da un amico del Drebell; ma non la volle poi dire a noi.

## (21) Agl' inglesi artifizj di colui

Furono celebri le correzioni fatte dal dottor Halley alla campana de' nuotatori. Potè egli medesimo cotesto dottore con quattro compagni per un' ora e mezzo star 18 e 20 braccia sott'acqua, e leggere e scrivere, e di là spedire i suoi ordini.

#### (22) A imperïoso calcolo severo.

Più celebre ancora è il calcolo dell'Halley, che, stando nella sua camera, sedendo al suo tavolino, con una bracera di fuoco e un vaso di acqua, s'argomentò di sapere quanti vapori escono da tutto il Mcditerraneo.

#### (23) . . . . . . allor, scossa la fune

Qualora i pescatori delle perle han bisogno di respirare viva e nuova aria, o qualora han pieno di conche il reticello che tengono innanzi, danno segno d'esser tratti in alto, scuotendo la fune, che con un capo è legata al sacco che hanno dinanzi, coll'altro alla barca di sopra. Quelli che sono nella barca tiran la corda, e i nuotatori con ambe le mani alla corda si raccomandano strettamente, e vengono di nuovo al nostro mondo. In dieci o dodici ore che dura la pesca, scendon più volte que' bravi palombari, e non riposano più a lungo di un quarto d'ora.

## (24) Silenzio eterno e calma alta tranquilla,

Le tempeste, benché feroci, come notano il Boile e altri, non arrivano d'ordinario a mischiare le basse acque.

# (25) Versano dentro apparecchiate fosse,

Collocate le conchiglie in queste buche, si aprono, e le perle, guasto e corrotto il corpo della madre, cadono nel fondo della buca. Per costrignerle all'aprirsi più presto, usarono talvolta il fuoco; ma perchè tal violenza offendeva le perle, che non rimanevano bianchissime, si è lasciato un tal costume.

## (26) Lascia cader la custodita perla,

Non si dice qui perla a significare che una perla sola si contenga in ciascuna conchiglia. Falsamente scrive Solino, c. 53, p. 85, nunquam duo simul reperiuntur, unde unionibus nomen datum; e falsamente Isidoro, l. 16, Orig. c. 10; e falsamente Marbodeo, c. 61.

Unio dictus ab hoc, quod ab una nascitur unus, Nec duo, vel plures unquam simul inveniuntur.

Plinio attesta che ne trovano in quibusdam quaternos quinosque; Eliano, lib. 13 Ist. Anim., ne conta sino a venti; Gaspare Morales ne contò co' suoi soldati cento e venti in una conchiglia; e Americo Vespucci centocinquanta, come scrisse al Re di Spagna nella sua seconda navigazione. Plinio aggiugne, dando la ragione del nome, nulli duo reperiuntur indiscreti, unde nomen unionum Romanae scilicet imposuere deliciae. A Roma dunque le chiamavano uniones, quasi uniche, non credendo darsi due perle non differenti. Io nel leggere tali cose, tra me stesso diceva: converrà credere questa origine del vocabolo a Plinio; ma converrà ancora dire che i Romani, negando le perle indiscrete, negassero ancora gli indiscernibili, cioè trovarsi due cose simigliantissime, e ammettessero sin d'allora il sistema di Leibnizio, giusta il quale filosofo nè si danno nè si ponno dare in tutto il mondo due poma, due rose, anzi neppure due foglie di rosa simili in tutto veracemente. Ai nostri occhi non romani ora sembra di mettere insieme filze intere di perle egualissime. In fatti ho poi scoperto che ancora al dottissimo Salmasio dispiace la pliniana etimología. I contadini, secondo il Salmasio, fin da' tempi antichi di

Roma, chiamavano le cipolle uniones, non le più grandi, ma quelle che, come spiega Columella, l. 12, c. 4, non fruticaverunt, nec habuerunt soboles adhaerentes. Presero dunque i Latini in prestito questo nome dalle cipolle, e lo applicarono alle perle, qualora esse non erano affatto rotonde, ma schiacciate alquanto, alla foggia delle cipolle. Conferma egli maravigliosamente la sua opinione, osservando che le perle sortirono i nomi di Roma, come avevano sortita la forma dalla natura; onde furon chiamate pere, timpani, elenchi, e così ancora unioni, e generalmente bacche, perchè simili ora a quelle dell'ulivo, ora a quelle del ginepro, ora a quelle dell'alloro, ec.

# (27) O di odorata pera moscadella.

l Latini chiamavano ancora le perle aventi figura di pere o di cono, perle fastigatae, vocabolo usato già da Pomponio Mela, da Capella, da Sidonio e da altri. Certe perle grandi e bislunghe erano chiamate elenchi.

Cum virides gemmas collo circumdedit, et cum Auribus extensis magnos commisit elenchos: Juv. sat. 6, v. 457.

Elenchi erano propriamente i titoli che si scrivevano in tal-forma sulle anfore de' vini a segnarne l'età.

## (28) Dopo l'esame del forato cribro

Il vagliare le perle serve non solamente a ripulirle, ma a dividerle nelle lor classi varie, secondo la varia grandezza.

# (29) Perchè fra gli acri succhi le distempri,

I perlini, detti semenza di perle, erano cari agli speziali, quando i malati si persuadevano che i megdici fossero davvero solleciti della loro salute, se le medicine erano di alto prezzo. Serapione e Avicenna onorano come assai cerdiali le medicine di perla; e il Poemi dipasc.

signor di Boot, medico di Rodolfo II, nel l. 2, c. 38 parla con tanta magnificenza dell'acqua perlata, della composizione e della quinta essenza delle perle, che riputava egli veracemente il medicinar colle perle esser degno d'imperadori.

#### (30) Quelle che ingiallan pallidette e rance

V' ha delle perle giallicce, delle cenerognole, delle fosche, delle negrissime, quali erano le sei perfettamente ritonde, pesanti dodici carati l'una, venute dall'America per mano degli Spagnuoli, di cui parla Tavernier ne' suoi Viaggi. E ancora Consalva Oviedo, Ist. Ind. lib. 19, c. 8, scrive d'averne vedute delle nere. Alcuni Arabi e Indiani scelgono le gialle, perchè le credono mature e ben cotte. Questa diversità di colore dipende assai dal diverso sito del corpo ove nascono e dai diversi umori che ridondano: cosa che maravigliosamente favorisce il nostro sistema sulla loro generazione. Per altro la bianchezza fu sempre la loro più stimata prerogativa: onde e da Svida e da altri autori furono con nome sustantivo dette albae. Cassiodoro, lib. 9, ep. 6, assurgit Indici maris de Albarum candore fama locupletior. Anzi questa fu voce comune alla mezza età della lingua latina. Plinio, che asserì di loro, dos omnis in candore, ec., vuole che siano exhaluminatae, cioè imitatrici dell'allume, che, secondo Diosc. lib. 5, cap. 1, pag. 123, è pregiato quand' è candidissimo. Il male si è che le perle per etade perdon bianchezza. E a farle ringiovenire, non so quanto valesse nè il lavarle colla rugiada di maggio colta dalle foglie della lattuga, nè il fregarle col riso abbrostito e col sale, come, al dir di Liscotano, usan gli Indiani, ovvero colle polveri dell'alabastro e del corallo e del vitriolo e del tartaro bianchi, come altri insegna, nè il darle magnare alle colombe. Scorzarle poi collo spirito del vitriolo come della prima lor pelle offesa dagli anni, io la credo cura piena di pericolo, e tale che, dolendosi di essa le perle, ameranno di rimanersi vecchie più volentieri.

## (31) A ornar gli orecchion penduli e lassi

Il signor Vuoter Schouten racconta che le Arrakanesi si stirano tanto le orecchie, che le pellacce si dondolano, anzi si riposano sulle spalle. Seneca, lib. 4, c. 9 de Benef., declama tanto contro il gran peso e la gran ricchezza che portavano le cittadine romane dalle orecchie pendente, che quasi fa immaginare le sfibrate orecchie del Mogol: video uniones non singulos singulis auribus comparatos: jam enim exercitatae aures oneri ferendo sunt. Junguntur inter se, et insuper alii binis superponuntur. Non satis muliebris insania viros subjecerat, nisi bina ac terna patrimonia auribus singulis perpendissent. E Plinio dice che ne portavano tante che, scuotendole, rendevano col percotimento scambievole delle mobili perle un tal rumore e suono, che parevano battere i crotali colle orecchie.

#### (32) Gli eburnei polsi ed i tornati colli.

Tale è il discreto usor che fanno oggi le dame delle perle: ma le dame dei tempi antichi caricavano di perle ancora le coregge de' calzari, anzi coprivan di perle tutta la scarpa, e, se si intende Plinio strettamente, la suola stessa; ond'io m'immagino di veder quelle dame camminar a gran disagio colle perle sotto a' piedi. Neque enim gestave jam margaritas, nisi calcent ac per uniones etiam ambulent, satis est. Plinio, loco cit. Neppure le piecole gentildonne volevano allora mostrarsi fuor di casa senza l'ornamento delle perle; e dicevano ai lor mariti per persuaderli, cred'io, a comperarle, che le perle conciliavano quel rispetto a una signora, che conciliavano i littori al pretore e al console.

# (33) Alle cupide spose esse spedite

È costume de' Signori Viniziani far dono solenne delle perle alle spose prima di maritarsi.

Il Budeo, Anselmo Boezio di Boot e l'autore di un manoscritto consegnato al Savary dettano canoni sopra i prezzi delle perle. Ma certe perle eccellenti e sovrane ricusano le leggi. Gonzalo di Oviedo dice di averne ottenuta una di ventisei carati ritonda. Pietro Arias di Avila, governatore di terraferma nell'occidente, ne comperò una di carati trentuno per dodici castellani d'oro. In Roma ne fu pagata una 44000 scudi grossa come un' avellana. Massimiliano Transilvano nella Lettera de' suoi viaggi narra che un Re barbaro aveva nel suo diadema due perle grandi come uova di oca. E venendo alle perle citate nei nostri versi, la perla di Cleopatra, ridotto lo sesterzio dal P. Arduino a moneta francese, valeva un milione di lire francesi, cioè 200000 ducatoni romani incirca. Quella recata a Filippo II nel 1574, grossa come un uovo di colomba, valeva 14400 ducati (seppure questo numero non desidera un altro zero). Quella dell'imperadore Rodolfo, come una pera moscatella pesante trenta carati, e quella dell'imperadore di Persia comperata da un Arabo nel 1633 ascendono a 110400 lire sterline. Così lo Chambers, della cui fede ne' conti non voglio essere mallevadore. Dirò intanto che il Padre Gerbillon nel suo Giornale definisce esattamente il prezzo della perla che ha la Persia a un milione e quattrocento mille lire francesi. Egli narra che l'Iniperador della Cina lo interrogò se vedute aveva altrove perle maggiori di quelle che nel suo tesoro erano; e che prese egli occasione a parlare della perla del Re di Persia e del suo prezzo. L'Imperadore Cinese maravigliò che si caro le perle costassero nella Persia. La perla poi bellissima infra le altre vedute dal Padre Gerbillon alla corte di Pechino era di sette linee di diametro, quasi affatto ritonda e di schiettissima bianchezza; e si conservava nel tesoro da lungo tempo. Eravene un' altra di sette linee di diametro e mezzo, ma quasi piatta, e in una sua parte corsa e segnata da una vena sensibile, che pareva volerla dividere. Altre cinquanta ne vide di minor grossezza e

di men pregiato colore che assomigliava allo stagno pulito.

#### (35) Ma Cleopatra no: . . . . .

Marcantonio e Cleopatra sfoggiavano a gara in ricchissimi apparati e in maravigliosi mangiari, che descrive Sopatro Rodio, lib. 3 Guer. Civ.; presso Ateneo, lib. 4, pag. 147. Avendo Antonio data una cena solenne, Che ti pare, disse, Cleopatra, potresti tu convitare a mensa più larga? Cleopatra ridendo rispose, che voleva sola cenare cento volte cento mila sesterzi. Fecero scommessa, e gindice fu scelto L. Planco. Fu la cena usitata; ma mentre Marcantonio motteggiando diceva: O magna tavola, o gloriosa imbandigione! essendo già la cena pervenuta alle seconde mense, un famiglio istrutto pose sulla tavola un vasello di aceto. Cleopatra staccò da un orecchio una perla prodigiosa, e la immerse nell'aceto, e disciolta la bebbe. Stendeva all'altro orecchino la mano; ma Planco la ritenne, e pronunziò vinto Antonio, omine rato, come ben leggono in Plinio Turnebo e Fulvio Ursino: cioè essendo la presente sconfitta nella scommessa della mensa augurio tristo dell'altra sconfitta nella battaglia dell'Azio. Forza è dire che l'aceto di Cleopatra non fosse di quell'aceto che chiama timido un autico Toscano, ma di quel coraggioso e ardito con che, al dire di T. Livio, Dec. 3, lib. 21, cap. 37, Annibale potè spezzare le Alpi. Vitruvio, lib. 8, c. 3, riconosce nell'aceto simile forza. Orazio ancora scrive, lib. 2, sat. 3, v. 239:

> Filius Aesop detractam ex aure Metellae, Scilicet et decies solidum exsorberet, aceto Diluit insignem baccam.

Per altro quanto all'aceto di Tito Livio, e i Padri Catron e Rouvillé nella Storia Romana, e il cavalier Folard nelle sue Note a Polibio, e il Doujaté ne' suoi Comenti a Livio non si mostrano docili a credere quelle parole: infuso aceto putrefaciunt, attesa l'autorità contraria della ragione, e del silenzio de' più savi serittori Polibio, Floro, Plutarco, Orosio, ec. L'altra

perla, vinto l'Egitto, fu portata a Roma, e, divisa in due, fu donata a Venere nel tempio Panteon; e quelle due metà si ammiravano, dice Macrobio, lib. 2 Saturn. cap. 13, pag. 147, come perle monstruosae magnitudinis.

#### (36) D'un suo secondo Italiano drudo.

Di Cesare Cleopatra ebbe Cesarione; di Antonio fu poi moglie.

## (37) Fulminando cacciar in fuga vile

Propriamente Antonio incominciò la fuga di sua volontà per seguire Cleopatra, che, vedendo alcune navi di Antonio per troppa cupidità trascorse e prese in mezzo dai Cesariani, si ritiravano con 60 legni.

# (38) Il donatore prodigo de' regni,

Secondo Plutarco ebbe Cleopatra da Antonio la Fenicia, la Siria Cele, Cipro, gran parte della Cilicia e la Giudea che produce il balsamo, e quella parte dell'Arabia che verso l'occidente abitavano i Nabatei. Plut. Vit. Ant. interp. Leonardo Aretino, cap. 245. Altri privati uomini ancora ottennero da lui fioriti domini in regalo: essendo solito dire che la grandezza del popolo romano meglio appariva donando i regni, che occupandoli.

# (39) Vengan dunque color tutti cui l'almo,

Il poeta non fa parte delle perle ai cuochi, perchè non crede che oggi si mangiassero volentieri, come si mangiavano a Roma, specialmente dopo la presa di Alessandria. Eliogábalo, come abbiam da Lampridio, colle perle ridotte in polvere, in iscambio del pepe, condiva i pesci, certe insalate, e simili vivandette.

#### (40) La tartara pescosa Nipecua

Nipecua, nome di città e di un lago ed essa vicino.

Nipchen è parola cinese; li Moscoviti la chiamano Nevchinikoy. La storia si legge nel Giornale del Padre Gerbillon pubblicato dal Padre Du-Halde nel IV tomo dell'edizione francese e secondo della inglese, assai commendato nel tomo IX de' Viaggiatori la Tartaría, lib. 4, cap. 8. Il Padre Gerbillon Gesuita francese e il Padre Tommaso Pereira Gesuita portoghese geometri missionari fecero due viaggi da Pechino nella Tartaría: il primo nel 1688, il secondo nel 1689. Convennero presso a Nipcheu i deputati della Moscovia e della China; e uffizio della lor trattazione doveva esser determinare i confini alla signoría dell'una e dell'altra nazione. L'affare di pace a volta a volta inaspriva per modo, che i congressi parevan quasi guerreschi; ma il Gerbillon e il Pereira, che discreti uomini erano e piacevoli, seppero industriosamente guidare i sospettosi consigli e ammansare i minaccianti animi de' Signori Russi e Cinesi, che il negozio si condusse a lieto fine. Tra le altre cose fu partito, come si dice, l'amplissimo lago di Nepchen tra le due nazioni, quando prima ciascuna si arrogava il diritto di pescar perle nel lago tuttoquanto.

## (41) E il petto t'ingemmò di quella insegna

L'ordine del Vello o sia Toson d'oro fu instituito da Filippo il Buono duca di Borgogna l'anno 1429, o, come trovo presso qualcuno, 1430, nell'occasione delle sue nozze celebrate con Elisabetta figliuola del re don Giovanni I di Portogallo nella terra di Tomer, nella chiesa di San Bettino, o, secondo altri, nella città di Burges in Fiandra. Fu approvato l'anno 1432 da papa Eugenio IV, confermato l'anno 1516 per Leone X. La collana era un intreccio di acciarini e di pietre focaje, alla quale Claudio Paradino applicava le seguenti parole: Ante ferit quam flamma micet. Il moto proprio era: Autre n'aurai. Il fine di quest' ordine, secondo Chifflezio nel sno trattato, di esso era fare quasi lieto augurio alle guerre che si movevano contro al Signor Turco: onde Giorgio Castellano poeta francese potè cantare che il Duca di Borgogna non avea altro pensicro che di giovare la Chiesa. L'allusione del Vello d'oro era, secondo Olivier de la Marche, al Vello d'oro del Giasone: secondo Giovanni Germain cancelliere dell' ordine, vescovo di Chalons, era al Vello di Gedeone: secondo Guglielmo vescovo di Tournay pur cancelliere dell'ordine, era e al Vello di Gedeone e insieme al Vello di Giacobbe, cioè alla pecora della pelle macchiata che apparteneva a Giacobbe, giusta il patto col suocero Labano. Nel primo Vello di Gedeone ravvisa egli la magnanimità; nel secondo di Giacobbe la giustizia, virtù necessaria a cavaliero: e così questo vescovo trovò la maniera di stampare sopra la insegna di un ordine due tomi notabili. Secondo Paradin, l'allusione è all'impresa di Argo, seguendo egli la prima opinione, ma a patto che s'intenda per la conquista del Vello di Colchi la conquista della virtù e la vittoria del vizio. La gloria di quest'ordine è fiorentissima; e sin da' suoi giorni don Inigo di Brizuela presidente del consiglio del Belgio nella Spagna scrisse: Hispaniam suos quidem habere magnates, sed et Burgundiae non deesse suos, velleris nempe aurei equites sanguine, et heroicis virtutibus maximos.

# (42) Per l'interne vernici e argentee squamme,

Sono accennate le maniere di formar perle false. Perle false si formano di vetro velato entro da una sottile foglia d'argentó vivo. Si figura altresì colla forma delle perle la bianca cera, o altra simile pasta pura e flessibile, donandole la lucentezza propria della perla con una finissima e risplendente colla di pesce. Il signor Janin trovò una terza maniera di compor perle false col vetro, e con certe squamme di un piccolo pesce detto da' Francesi Able, inserite nelle pallottole del vetro, che sarebbe troppo lunga a esser convenientemente descritta. Queste sono note maniere. Batista della Porta fra le altre cose su tal proposito insegna che la polvere delle vere perle trite può molto favorire l'inganno; c il Boot, lib. 2, sulla fine del capo 41, I suoi metodi, dice, non mi dispiacciono interamente; ma io posseggo un artifizio che agguaglia la natura, e so ancora un modo onde può la naturale perla crescere e divenire di sè maggiore. Tuttavía, soggiugne egli, giova riserbare a altro luogo queste cose, come secreti profondi e miracoli.

- (43) Il signor dottor Giuseppe Azzoguidi gentilissimo uomo e medico valorosissimo.
- (44) Il P. Giovanni Granelli e il P. Girolamo Durazzo Genovesi, due chiarissimi Gesniti, amici di sua Eccellenza.
- (45) Tra le ligure madri avventurosa,

La virtuosissima e preclarissima matrona S. E. la signora contessa Livia Centurioni Pallavicini madre di S. E. il signor maresciallo Pallavicini.

- (46) Il non mortale Oliva, che col destro, cc.
- Il P. Giampaolo Oliva Genovese, grandissimo generale XI della Compagnía di Gesù, e predicatore a quattro sommi Pontefici.
- (47) (Di cui Centurion contemplò tutte L'arti e le grazie)

Alludesi al non breve soggiorno da lui fatto a Parigi.



#### DELLA

# COLTIVAZIONE DE' MONTI

CANTI QUATTRO

DI

BARTOLOMMEO LORENZI



# COLTIVAZIONE DE' MONTI

#### CANTO PRIMO

#### LINVERNO

1

Qual cura il buon villan de' monti aprici,
Qual debba averne il suo signore, io canto,
O spogli il verno i poggi e le pendici,
O loro torni primavera il manto.
Voi semplici de' colli abitatrici
Donne e donzelle, or mi sedete a canto;
E voi, bifolchi ed arator possenti,
Date udïenza a' mici veraci accenti.

E tu, chïunque sei, cui de' maggiori
Diè la fortuna i campi ai colli in cima,
Nè più scieglier li puoi pingui, o migliori
Di que' che agli avi tuoi toccaro in prima,
Impara l'arte, e mostrala ai cultori;
Nè invidïosa cura il cor t'opprima,
Se mai rimiri la ricolta bionda
Che sopra il non tuo piano i campi inonda.

L'amor de' tuoi, l'amor del patrio nido Onora, e Dio che tai piagge t'ha offerte; Che ad arar non ti diè Libico lido, O remote dal Sol terre descrte; Nè d'erbe avara, o esposta al flutto infido Isola, quale al figlio di Lacrte, Che pur sì lieto un dì facea ritorno Dagli orti de' Feaci a quel soggiorno.

O sia rossa la terra, o bruna, o bianca,
O di tufo o di creta ingombra e mista,
Se di molt'arte il suo cultor non manca,
Fertile è più, che non si mostra in vista:
E tal v'ha pur che in germinar si stanca
Nel basso pian, che sopra il colle acquista
Forza dal ferro che la frange, e pieno
D'amore apre alle piante il facil seno.

Dunque se forte in tuo valor ti fidi,
Nè di lei temi, nè del ciel severo,
Segui i miei detti, ove ragion ti guidi:
Non è senza i suoi fior l'arduo sentiero.
Forse avverrà che dietro i passi fidi
Altri fia scorto, ov'io condurti spero
Di stagione in stagion là dove stanno
Ampie messi raccolte al fin dell'anno.

Ma qual sarà fra cento numi e cento,
Finta religion di Vate antico,
Che il ciel m'apra cortese, e mi dia'l vento
Alle terre propizio, ai semi amico?
Tu'l puoi solo, o gran Dio, per cui già sento
Farsi il monte declive e'l campo aprico,
E depor, te invocato, al moto alterno
Gli ardor la state e i suoi squallori il verno.

Plaudi a' miei voti, o Silvia, onor de' vati Che Arcadia fregia del Parrasio alloro; E se l'itale ville e i più beati Giardin mirasti, e i simulacri e l'oro, Non isdegnar che tra i miei colli amati T'inviti, e ti offra un rustico lavoro; Chè già scossa molt'ombra al lume adorno Vien del tuo nome a riveder il giorno.

Quando al dicembre il vento irato freme, E per li seni delle curve sponde Le foglie, che rubò, raccoglie insieme Letto novello delle stalle immonde, Non è d'ozio stagion; benchè del seme Passato è'l tempo, e a ruminar le fronde Posino i bovi ignari di sua sorte, Se a novello signor nutransi, o a morte.

Posi il cultor del pingue campo, quale
Sul Polésine fende il villan molle,
Che sempre steso in grasso piano eguale
Altro non vuol che rivoltar le zolle;
Ma chi l'arido monte infermo e frale,
Chi di viti circonda il picciol colle,
Ha le sue cure al verno, ancorchè bianco
Mostri il poder lo petto ispido e'l fianco.

Una terza di lui parte t'aspetta
Vôta di biade e dall'aratro illesa
Colla falce e la face a far vendetta
Della felce e de' prun che l'hanno offesa:
Ma più 'l terren, che dal pendio s'affretta
Coll'onde a ruinar, chiede difesa,
Onde al torrente a lui troppo vicino
Men periglioso insegni altro cammino.

Tu le più steril orme e le più brevi
Gli addita, e dove scende e dove poggia;
Indi ai fianchi più infermi interi e grevi
Sassi, parte del monte, argini appoggia.
Si gonfia intanto, e di disciolte nevi
L'alveo petroso, e di dirotta pioggia
Turgido scende, e mormorante d'ira;
Ma il securo poder ridendo il mira.

Che se d'alto principio si divalli
Tra due pendici non ignobil vena
D'acqua innocente, e dal suo stil non falli,
Benchè a tempo si mova or scema, or piena,
Dal più comodo lago, ove s'avvalli,
Entro una doccia si raccoglie e mena,
Ove con tuo guadagno agitar pote
Di fucina o mulin mantici o rote.

Or si deriva in mobile ruscello
Dal suo gorgo maggior, d'uomin, d'armenti
Dolce ristoro, o a trar dal praticello
La sete, o dalle piante, ai giorni ardenti;
Or in comodo bagno adorno e bello
Scende ai membri conforto egri e languenti;
E più se al gusto acidula risponda,
E di calibe o nitro i semi asconda.

Essa i solfori occulti, essa gli allumi,
Essa le vene marzial t'addita:
Fra i strati mineral cangia costumi,
Pesi e colori differenti imita:
Zampilla in fonti, e romoreggia in fiumi,
Docil mai sempre, ove la man l'invita;
E può, stretti nel piombo i passi snelli,
Acquistar voce ed emular gli augelli.

Non dirò di Delfin, Tritoni e Glauci
Qual dal marmoreo petto si sospinga,
E le nari lor gonfii, e i corni rauci,
Or giuochi per moltiplice siringa:
A te sol basta che le asciutte fauci
Bagni del prato, e mille fior dipinga,
Ed i pioppi ti nutra, e intorno al fosso
I vincigli sottil del salcio rosso.

E perchè non si perda il bel tesoro
Dentro la fossa ancor dove s'accoglie
(Che spesso trova penetrabil foro,
E a' miglior usi e al tuo desir si toglie),
Chiudi i fianchi di muro, e pur con loro
Il letto, e da fuggir tutte le soglie:
Trattane l'acqua pria, tratto dal fondo
Quanto è d'uopo al lavor del suolo immoudo.

Di quel che scavi a preparargli il letto
Fa dono al campo, e in quella parte il mena
Scevro dai sassi, ove maggior difetto
Abbia di terra, e ignuda offra la schiena:
Però tregge e carrette a questo effetto
Sien pronte, e quel che via fuggì, rimena,
Chè 'l troverai dalle pendenti sponde
Superïor disceso alle seconde.

Questa è l'opra maggior, quest'è la cura Prima degli erti clivi, a cui star sopra: Già puoi veder dove il terren si fura, Come le sterili ossa il suol discopra. Sempre alla china va per sua natura La miglior parte, e quasi fiume adopra, Precipitando ognor di balza in balza, Qual l'onda prima la seconda incalza.

POEMI DIDASC.

5

Duri il villan, che col pendio contende, Onde non sia dal suo lavor travolto: Egli è nocchier che se a ritroso ascende, Mette vigor, che il gir non gli sia tolto; Ma se le braccia e'l remigar sospende Sol anche un poco ad asciugarsi il volto, Indietro torna, e per via or dritta, or torta Va dove l'onda impetuosa il porta.

Tu non cessar: dove più ricco siede Il campo, lungo le ordinate piante, Sei largo e mezzo almen, profondo un piede Il tornerai, donde partissi innante. Più facil opra il verno ti concede, Chè il suol, quant'è per duro gel costante, Vedrai qual colla zappa intero s'erga Stretto in distese e smisurate terga.

Questo affretta il lavor, che non ti fia Grand'uopo del badil, ma delle braccia; E dell'andare e del tornar la via Più spesso il carrettier forz'è che faccia. Non parrà 'l campo un di quel che fu pria, Quando torni stagion che'l gelo sfaccia; Chè in macerata terra e trita polve Vinta ogni gleba al fin s'apre e risolve.

Se il luogo è tal che per difficil calle Ruota nol calchi, o'l tardo bue nol pesti, Chi vi spinge il giumento, e chi le spalle Grava di terra entro viminei cesti; Di quella terra, che s'assise in valle Cui son le spine e i peruggini infesti, Che quasi concio di virtute pregno Fa bella prova del possente ingegno.

E mentre carco del tesor raccolto
Col faticoso volgo al giogo sali,
Lascial come lo versi in modo accolto,
Che stieno i mucchi un presso l'altro eguali.
Ogni tergo di lor che all'Orse è vòlto,
Benchè nol vedi, è predator di sali (1)
Fertili e cari; i quai, se piano è 'l suolo,
Non trovan seggio, e via fuggono a volo.

E non è il sale un infecondo innesto
D'acqua e di terra, ma di nitro è misto;
Nè il nitro è già senz'olio, e non è questo
Spoglio di zolfo, o il zolfo di flogisto:
Così per li gran savj il sempre desto
Spirto del foco a ricercare ho visto,
Quasi seme vital, che si nasconde
Nelle terre, nell'acque e nelle fronde.

Intanto, poichè ancor tepida e lieve
Stagione il verno ai sacri colli spira,
E su l'ulivo affaticato e greve
La pingue bacca ad imbrunir si mira,
Parte mi compia il lavorio che deve,
Parte qui venga ove altra cura il tira;
E di corbe e panieri il fianco armato
Tolga dai curvi rami il peso amato.

Sciolga i duri calzar chi 'l tronco ascende,
E destro porti infra le braccia il piede:
Troppo il calcato cortice s'offende,
E meglio è se va intorno alto il treppiede:
Ma se pigro qualcun la sferza stende,
E la cima gentil lacera o fiede,
Lui nodosa chiragra assalga e leghi,
E gli falli l'oliva, e l'umor nieghi.

Bensì a voi, forosette, a mano a mano
Cresca nuova bellezza Amor cortese,
Poichè vi miro col canestro in mano
Dal suol le bacche a radunarmi intese;
Sol vi prego scevrar quelle che al piano
Il vento scosse, o qualche verme offese:
Mal si convien che sien confuse e presse
Colla matura e più feconda messe.

Se qualcuna di voi m'andrà scegliendo
Con sollecita man le amare foglie,
Gli sterpi e i fuscellini, io quella intendo
Che sia vestita di più belle spoglie;
Sì che di casa al dì festivo uscendo
Empia ogni core d'amorose voglie,
E faccia invidia a quante in quell'etate
Abbian di fregi e seno e tempia ornate.

XXIX

E quella che scopando appresta il sito Sul tavolato, e l'oliva dirada, Chè nè troppo si secchi, nè bollito In amaro fermento il sudor vada, Vo' che sola fra molte abbia marito Il più ricco villan della contrada, Della persona aitante, ai salti snello, Animoso di cor, giovane e bello.

Che se, mentre abbondar d'olio procura,
L'oliva alcuno a soffocar v'insegna,
Fetida gli distilli amurca impura,
Che al gusto ed alle fauci ingrata vegna;
E nel più bujo della notte oscura
La lucerna non gli arda, o se gli spegna;
E inciampi e cada, e de' pensicri avari
Col proprio danno ad incolparsi impari.

Or, se non che veloce il tempo vola,
Vorrei dir del pistrino, e come possa
Alta pesante ed aggirevol mola
Dell'oliva spezzar la carne e l'ossa;
Con qual arte s'esprime, e come cola
Col pingue umor la tepid'onda scossa;
Come s'usi del foco, e qual mercede
Renda l'agevol torchio a chi 'l possede.

Ma poiche dai confini uscir mi vieta
Il fren dell'arte che mi volge intorno,
E può di quel ch'io taccio, altro poeta,
Cinto d'ulivo il crin, cantare un giorno;
Mi si conceda che seguendo io mieta
La negra bacca del sanguigno corno,
Sprezzata messe, onde la siepe abbonda,
Ma di non vil mercè ricca e feconda.

Quinci, non men che dal ferace ulivo,
Alla vigil lucerna esca si coglie:
Splende d'un foco rilucente e vivo,
Che all'olio aureo del lino il pregio toglie.
Non abbia meco ogni fanciulla a schivo
Corla ovunque si mostra in tra le foglie;
Chè non reca alla man danno o ferita,
Benchè il nespilo acuto in parte imita.

D'acqua di fonte la pia madre intanto
La ricolma caldaja al foco appende:
Qui versa colle bacche il seme infranto,
E siede, e l'opra del calore attende.
Sciolto il più pingue umor per ogni canto
Ramoso e lieve sopra l'onda ascende:
Via ne terge la schiuma, e posa al fondo
La feccia, ond'egli uscì lucido e mondo.

Di questo empie un orciuolo, o un antico utre; E mentre il padre fra la dolce schiera De' figli è assiso al focolar, ne nutre La sua lucerna, e illumina la sera; Che non starnuta già, nè fungo putre Ardendo aduna di filiggin nera; E l'altro, che è miglior, serba e dispensa Condimento de' cibi all'umil mensa.

Sol, poichè vapor fosco in lui rimaso
Turba l'olio novello amurca involta,
E'l rende al guardo ingrato, al gusto, al naso,
Se per gel vi s'induri in seno accolta,
Studia per foco nel marmoreo vaso
La massa mantener liquida e sciolta,
Onde si rassereni, e a più gentile
Vaso la renda al rivornar d'aprile.

Chè allor non meno dal fondo, ove giacque,
Levasi il pigro letto al nuovo sole,
Sì come nebbia che fumar dall'acque,
O da suol paludoso al caldo suole:
Pur di quel che rimase, e che men piacque,
In molti usi men belli oprar si vuole,
Nè meno util però, quando il villano
Lana medica, o cuojo, o naspo, o grano.

Or torno al campo, dove si prepara
Maggior fatica al buon cultor. Già veggio
Cader l'argine intero; e qui la cara
Vite sciorsi dall'olmo, e cangiar seggio;
Quivi morte le piante. E che l'avara
Età non può, che ognor ruina al peggio!
Piange il loco deserto, e pien d'orrore
Par che accusi da lunge il suo signore.

Il misero colono, oimè, non pote
Tornarlo al primo onor senza tua aita:
A te, se l'util pregi, e se ti scuote
Pietà di lui, tocca a chiamarlo in vita.
Da vicine contrade e da rimote
Operaj dunque a tanta impresa invita:
Nella dura stagion per vil mercede
Ne vedrai mille ad affrettar il piede.

Dolce è allora il veder altri l'irsuto
Bosco sgombrar delle voraci spine,
Altri all'oppio ed al frassino canuto
Sveller le barbe e far tremare il crine;
La quercia, che co' venti ha combattuto,
Che usurpato s'avea l'altrui confine,
Dalla forza e dal ferro afflitta e doma,
Battere al suol l'inonorata chioma.

Il mastro intanto, e di tal opra esperto,
Al muro da piantar saldo e profondo
Segna il confine, e, 'l pigro suolo aperto,
Cerca ove sieda più securo il fondo.
Il sepolto terren, che allo scoperto
Esce di forza e di sapor fecondo,
Fa che scemino gli altri a poco a poco,
Chè il lavor non ritardi o ingombri il loco.

Allor crescere il campo si rimira,
Fatto superbo di novella dote;
E se morto si giacque, ora respira,
Sue sedi empiendo depredate e vote.
Ferve il lavor: chi spezza, chi in giù tira
Pietre immense con macchine e con rote;
Al cedente terren saldo riparo,
Chi i sassi aduna che dispersi andaro.

Dietro la corda orizzontal, che il letto
Segna alle pietre, le maggior dispone,
Sì che mostrando il suo migliore aspetto
I ciottoli minor dentro imprigione:
Però fra 'l rozzo popolo architetto
A pochi e saggi il farne scelta impone.
Sorga acclive il lavoro, e vada errato
Di giunture il seguace al primo strato.

Un andar, un venir, sorger, chinarsi
Si mirano a vicenda or questi, or quelli;
La materia e la man torsi, prestarsi,
Far sonar pietre e tintinnir martelli.
Tali al primo mattin ronzano sparsi
Su questo e su quel fior sciami novelli,
Dispensando l'ingegno e la fatica
Or nelle celle, or nella valle amica.

Or nelle celle, or nella valle amica.

Tu applaudi, e li conforta; or con un guardo,
Or con un detto i cor selvaggi accendi:

Non usar della man; chi è pigro e tardo Per natura, non fia che più s'ammendi: Dai maturi il consiglio, e dal gagliardo Giovane volgo il buon ajuto attendi; Se alcuno è qual fra l'api i fuchi ignavi, Esca di schiera, e lasci il mele e i favi.

Esca di schiera, e lasci il mele e i favi.

Gli altri se stanchi mai levan la testa

Per respirar, non vo' che te ne lagni:
Di carne anch'essi han la persona intesta,
Non di bronzo temprata ai negri stagni;
E se talor la sete li molesta,
Salubre vin le fauci aride bagni,
Parte di lor mercè; chè dolce e lieve
Lor fa parer ogn'opra acerba e greve.

E ben molte ne son che appena sembra
Che l'uom basti a portarle: ecco, non vedi
Là quel macigno che le vaste membra
Stende sul campo e si nasconde i piedi?
Non piccone o scalpel lo incide o smembra,
Macchina fuor nol trae delle sue sedi,
Turpe infamia del campo; un scoglio pare
Che le corna sollevi in mezzo al mare.

Ivi offende l'aratro, ivi l'adorno
Capo non alzan le mature spiche.
Che più si tarda? a ricercarlo intorno
Qui venga ognuno, e sudi e s'affatiche:
Si rimova la terra, e a' rai del giorno
Mostri le coste rugginose antiche;
E si tenti opra, onde non vada altero
Più a lungo omai dell'usurpato impero.

XLIX

Quando superbo della Spagna doma Volse Annibál verso l'Italia i passi, E dagli Alpini gioghi assalto a Roma Portò spezzando inaccessibil sassi, Non so a quanti sudar fece la chioma, Nè se l'aceto a tanta opra bastassi; Chè l'arte non avea che rompe e spetra Con poca polve ogni più dura pietra.

La negra polve del carbon che pesto
Al nitro e al zolfo si contempra e mesce,
Che all'appressar del foco arde sì presto,
Che un lampo sembra che da' nuvoli esce,
Rompe ogn'inciampo al rarefarsi infesto
Dell'aer chiuso, e in infinito cresce
Il suo vigor più che altri lo contrasta;
Nè scoglio o torre a quel furor non basta.

L'arte, gran tempo ignota al mondo antiquo, L'ingegnosa Germania insegnò in prima, Imitatrice del folgore obliquo Che i muri abbatte ed arde i monti in cima: Arte che l'uom contra se stesso iniquo Volse a tal uso, ond'altri a forza opprima, Per aprir nove e sconosciute porte Alla pur troppo inevitabil morte.

Ma se da sagre e colubrine accese,
Se da bombarde e militar tormenti
Uscì con danno, e tante genti offese,
Abbia su i campi altri usi, altri argomenti:
Contro del masso altier che il campo prese,
Senza sangue versar, sue forze tenti:
Già scoperto si mostra ed eminente
Sopra il letto natío curvo e pendente.

Da quella parte ove una spalla stende,
O dove il basso fianco si ritira,
O dove più la mole al fin contende,
(Chè alla più salda via sempre si mira)
Un lo scalpel, l'altro la mazza prende;
Questa percote, e quel si volge e gira;
Risponde appena il sasso, e immobil siede,
Chè i futuri suoi danni ancor non vede.

Intanto quasi tarlo che l'ingordo
Tacito dente a vecchio legno appicca,
Tale il ferro incisor penetra e sordo
Rode la pietra, e più e più si ficca.
Al ferire, al voltar con vario accordo
Va in bianca polve ogni scheggia che spicca,
Stucco possente a saldar croste o bolle,
Stretto con bionda pece allor che bolle.

Ma la fistola è omai tant' alto scolta,
Che un palmo e più secreta entra nel sasso;
Qui l'atra polve in suo papiro avvolta
Lungo un ago trafigga e spinga al basso;
Trita tegola il cinga, e lei sepolta
Calchi e suggelli, e le contenda il passo:
Se non che lo spiraglio aperto il loco
Lasci, trattone il ferro, all'esca e al foco.

Nuova polve qui infondi, e 'l capo spento D' un zolfino con arte le avvicina, Poi l'altro accendi, e da lontan l'evento Ascendi a rimirar sulla collina: Della cerulea fiamma il mover lento Dietro 'l sentier con muto piè cammina, Poi lampeggia in un punto, e scoppia e tona, Fa rimbombar la valle, e 'l monte introna.

A quello sforzo, a quell' interna lutta
Vinto il petron in più parti si lassa,
E del marmoreo sen mostra l'asciutta
Distorta vena, che rigando il passa.
La turba più dappresso in giù condutta
A rimirar la fronte oppressa e bassa
Gli dice ingiuria; e si conforta e accende,
E a novella tenzon l'arme riprende.

Con ripetute mine insta, e d'un solo
Diviso è in cento il rozzo scoglio informe;
Van le schegge minor per l'aria a volo,
L'altre giù per la costa affrettan l'orme:
Cangian le più pesanti appena suolo,
Taluna ancor nel primo letto dorme (2);
Al secco muro, e al murator tesoro,
Ornamento e sostegno del lavoro.

Pur sasso è tale, in cui perire ogn'opra Dopo lunga fatica al fin si mira, Che l'elastica polve invan s'adopra, Invano contro lui l'arte s'adira: Se mai diffuso in seno alcun ricopra Meato occulto dove il foco spira, Arde la mina fumicante e stride, Ma senza effetto ogni suo sforzo elide.

Tale è pomice o tufo, e tale è spesso Di più sassi minor concreta pietra, Nel cui scolpito sen segue dappresso Non visibil sentier che la penétra. Scoppia la polve; e poiché l'è concesso Passar tra i ciechi varchi e non s'arretra, Stanno immobili i fianchi, e via di furto Se 'n fugge il vento prigionier senz' urto.

Ma se tal pietra mai per te si fende, Che ben si mostra al ruvido sembiante, E al batter del martel, che non te'l rende Sì tosto indietro tremolo e sonante, Di più largo dïametro si prende Uno scalpel, qual non si prese innante; E poi che aperto avrai profondo il foro, Forse con breve agevole lavoro,

Un cilindro minor dentro sia messo, Molle di pingue olivo, e sia librato Sì, che tra I sasso e lui lo spazio istesso Vôto rimanga in fondo e da ogni lato. Di sciolto allora rapprensibil gesso S' empia versando: ei chiude ogni meato, S'attacca alle pareti, ed uscir lascia L'unto cilindro che d'intorno fascia.

Opra la mina, allor che non fia spenta
Tra i respiri de' fianchi, o all' imo spalto.
Tale il Pirotecnista, allor che tenta
Con secreti cuniculi l'assalto,
Di più tavole in arco arma e sostenta
L'infermo suol per saettarlo in alto:
Mormora il foco e 'l vento, e si duol forte,
E rompe la prigion per cento porte.

LXIV

Or, poichè aperto sue diverse fronti
Mostra il macigno, e sparso giace, a sdegno
Non aver se, cantando, i modi pronti
Di trasportarlo in sul lavor t'insegno.
Mal pôn le rote passeggiar sui monti,
E più facil sentier trova l'ingegno:
Tra molti legni svelti, ch'io non narro,
Qualcuno è acconcio a prepararti il carro.

Quel tra i rami miglior che più s'inforca Recidi, e prendi il rozzo fusto in mano, Onde quasi timon lo volga e torca Dove più vuoi, dappresso o da lontano: Le pietre in cima vi rivolgi e corca; Spazzan le frondi mormoranti il piano: Moli immense frattanto ampio e spedito Lasciano il campo, e fan più bello il sito.

Non crederò che scatola o monile,
Dono di Re, sudor di mastro egregio,
Per gemma sparsa o per cammeo gentile
Acquisti mai tanta vaghezza e pregio;
Come disposti con pensier sottile
Porgon que' nuovi sassi altero fregio
Alla forte muriccia in fronte e ai lati,
Quasi diamanti in ôr chiusi e legati.

Ma questo è quel tesor che assai più onora, Lieto di sue speranze, il cultor saggio, Di qual pietra più bella si colora In rosso, in giallo, o in più lucente raggio. Pensa che il tempo, che tutto divora, Poco a tanto lavor può fare oltraggio: E 'l passeggiero e 'l buon vicin talvolta A render laude al suo lavoro ascolta.

Già, benchè 'l verno il vieti oscuro ed adro, Partendo va col suo pensier le piante, Che sull'argin costrutto or tondo, or quadro, Succeder denno alle già svelte innante. Vede l'aspetto lor vago e leggiadro, Vede la selva pampinosa errante, Vede l'uva pendente a farsi rossa, Benchè scavata appena or sia la fossa.

Non gli pesa fatica: ei sa che nacque L'uomo al lavoro, e vi s'avanza e cresce: Così all'alta Providenza piacque, Che le umane vicende ordina e mesce. Così nato è l'augello al volo; all'acque Nato è così, come in sua culla, il pesce; Nè questi ama le selve e lascia il lido, Nè quel vola tra scogli a far suo nido.

Passò l'aurea stagion, quando ferito Dal vomere non era il suol recente, E pur di messi biondeggiò vestito: Tanto il favor potea del ciel clemente. Il pesco, il pero, il melo colorito Curvò i rami odorosi all'innocente Cultor: beato a pien, se non vedea Un arbor solo che fra mille avea.

E più beato ancor, se della pianta
Rimirando le fronde e i vaghi pomi,
La riveria siccome cosa santa;
Foran miseria e morte ignoti nomi.
Franse egli il ramo, e fu con quello infranta
La fatal chiostra, che legati e domi
Tenea grandini e nembi ai campi infesti,
E le ruggini e i bruchi, orribil pesti.

Tremò 'l suol, tuonò il ciel, folgori ardenti L'alta quercia su i monti allor sostenne; Mosser di duro gel, di nebbia i venti, Gran tiranni del mar, carchi le penne: A roder l'erbe, a logorar sementi La ruca, la locusta, il tarlo venne; Venner volpi, e colombi, e corbi, e piche, L'avena c'l loglio a depredar le spiche.

Ma se anco il ciel pietoso a te s'aggiri,
E 'l sol perdoni e la pruina ai germi;
Quand' anche l'aura sì propizia spiri,
Che all'erbe amica, e sia contraria ai vermi;
Se tu le piaghe di curar non miri
Del poder lasso e dei virgulti infermi;
Se d'onesto sudor non bagni il viso;
Invan lieto esser pensi all'ombra assiso.

Invan fra gli agi e l'ôr seguendo amore,
Dalle agresti fatiche in tutto sciolto,
Speri beato, lusingando l'ore,
Pender da due pupille e da un bel volto:
Di stillato desío per gli occhi al core
Passa lungo velen di dolce involto;
Che diffuso per l'anima si stende,
E mille cure a nutricar vi prende.

Del caro oggetto le dipinte forme,
O sia presso o lontan, la mente vede,
E pensa come d'un desío conforme
Gli scaldi il petto, e d'una stessa fede:
Seguon l'anima inferma, allor che dorme,
Sonni inquïeti; e poichè 'l dì succede,
D'altro non cura, e non ha pace o tregua
Un punto sol, che quel pensier non segua.

Per mille al giorno ribattuti calli,
Del costume e d'amor già fatto gioco,
Fra' pomposi teatri e feste e balli,
Fra le tazze e i doppier cerca il suo foco.
Al lungo ordin de' servi e de' cavalli
De' campi aviti il breve censo è poco:
Dorme intanto il bifolco, e oscuro ed atro
Il poder giace, e 'l rugginoso aratro.

LXXVII

L'età, l'onor così, l'ingegno istesso
Passa, e non torna: l'amatore intanto
Senza consiglio e senza cor dimesso
Mal puote uscir del faticoso incanto,
Che l'inopia crudel lo segue appresso,
L'egra vecchiezza, il pentimento e 'l pianto:
Voltan le spalle e fuggon da lontano
Cogli asciutti bicchier gli amici in mano.

O quanto è meglio in sen de' campi ascoso
I legui svelti dall'antica sede
Ritorre ai ladri e al negro ciel piovoso,
E darli al foco, o còrne altra mercede!
Tra quelle piante è il rosso olmo nervoso,
E drittissimo il fusto infino al piede:
Asse e perno più forte esser non puote
Del grave carro alle stridenti rote.

Nove palmi sia lungo: la secure
Lo pialli, e 'l fumo del cammin l'esplori.
Fendi 'l resto coi cunei, anzi che indure:
Il noce no, che acconcio è a più lavori;
Da quello il fabbro le bicorni e dure
Membra sceglie del carro, indi i migliori
Capi alle rote e gavoli, e ne elice
Da tinger panni umor dalla radice.

Ma nè queste di lui grazie, nè quelle
Contendano col tronco, che val oro,
Quando si parte in tavole sì belle,
Che i cedri forse avrieno invidia a loro;
Varïata di fregi e di rotelle
La tarsia maculata orna il lavoro;
Disprezzata zeppaja il chiude in grembo,
E d'ulivo odorato adorna il lembo.

Emulo è il pero solido e pesante,
Che nobili usi pur con l'arte apprende;
Nel color vivo al pomo simigliante,
Liscio e cerato come specchio splende.
Ma il sorbo, che s'avvolge in spira errante
Per sua natura, e schietto e dritto ascende,
Serberai fra le piante più gradite
Del torchio arguto alla volubil vite.

Del color della cenere una pianta
Nasce, non so se ne' tuoi monti cresca;
Porta di negre bacche, onde s'ammanta,
All'ingordo froson dolcissim' esca:
Celtide è detta, e null'altra si vanta (3)
Segata per lo lungo, allor ch'è fresca,
Meglio curvarsi in lento cerchio o in arco,
E sprezzar salda ogni più grave incarco.
Poemi didasc.

Non sempre il moro da rio morbo offeso, Inutil selva, in sul cammin fumante Crepita e scoppia; ma nel corpo illeso Torna caro al villan fra mille piante: Quinci botte si trae, che d'oro acceso Al color sembra, e al rimbombar sonante: Umido nelle valli arbor palustre Sopra i monti s'indura all'ascia industre.

Tutto a qualche uso è buon. Dall'olmo figlia Salda forca tricorne; il durocuore Nutre de' pali l'immortal famiglia; È del frassino amaro util l'umore; L'oppio, il cárpino, il fico al torno piglia Leggiadra forma; è caro al dipintore Della vite il carbon; anco Ravenna Di viti inteste le sue porte accenna.

Che dirò dell' avornio, i di cui rami L' industre filugel cotanto onora, Allor che tesse fra i dorati stami A se stesso la tomba, anzi che mora? Che del ciriegio antico, albergo ai sciami Dentro il corroso sen, sudante ognora Di pellucida gomma, e a formar tino Sovente acconcio, e a dar sapore al vino?

Nè della scorza tacerò, che sola Atta è a svegliare il colascion tricorde, Se mai la sera il villanel consola Le dïurne fatiche al suon concorde. Per li tasti una man passeggia, e vola Rapida l'altra, e fa tremar le corde; Ma l'elastico libro il suon più dolce Cava dai nervi, che cedendo molce.

Ma dove lascio te senza i mici carmi,
Rovere dura, onde sì salde travi
Escon, che di bontà vincono i marmi,
E raggi per le ruote, e al torchio chiavi?
Tu di vette e manubrj il rustico armi;
Argine tu de' fiumi ingiusti e pravi;
Tu sostegno a colei che per te impera,
Gran pupilla del mar, Vinegia altera.

Già non ti seguirò, se a cercar vai Ignoti lidi, o peregrine stelle,
O se carca d'armati in mar ti stai
Tra 'l ferro e 'l fuoco, i venti e le procelle:
I nativi tuoi gioghi io sempre amai,
Nè per umil desío d'animo imbelle,
Ma perchè altr'arme, altre battaglie insegno,
Che di corona mi porían far degno.

Benchè non tanto pungemi desio
D'onor, quanto del rustico pietate.
Disarmato di lame, ohimè, vegg'io
L'aratro, e le colonne ambo slogate:
L'ottuso dente il vomer fa restio;
La spranga ha le due stive abbandonate:
Quivi è d'uopo d'aita in varj modi
Col succhiello e 'l martello e sega e chiodi.

Piovoso è il ciel? il traino altri apparecchi,
Altri il manico appresti al buon pennato,
Al roncolo, al sarchiel; quei che son vecchi
Rimova; altri il rastrel prepari al prato;
Alla zappa, al piccon saldi gli orecchi,
D'ascia, di sega, e più d'ingegno armato;
E se scure o scalpel mai si rintuzzi,
Ad un volubil sasso altri l'aguzzi.

Chè se non dal villan quella s'attende Scienza che le forze e i tempi estima, E dai strumenti tuoi tanto dipende L'opere agevolar, compierle in prima; Mentre altre cure la stagion sospende, Tentar ti giova con quali arme opprima I due nemici che contrasto fanno, L'abborrita fatica e 'l nojoso anno.

E volgendo de' fabbri il tardo ingegno, Schivo de' volgar usi, ad arti nove, Miglior forse di carro altro disegno Ritroverai, che men pesante move. Grave è talor di mal costrutto legno La veggia, che il terren traduce altrove; E ne' lassi tamburi informe nuota L'asse, o ingiusto si libra in su la ruota.

E la ruota è pur anche umil, nè leva Agile al moto la vettura; o carca Di crasso corpo traïnando aggreva Al bue la soma che sul campo varca. A questo è da pensar; macchina o leva Trovar tra i legni che 'l portico abbarca; Venderne molti ad util prezzo un giorno, Pochi darne al cammin, nessuno al forno. XCIV

Non è tuo 'l prezzo che ne trai: tu 'l rendi Al campo che te 'l diè, per lui l'aduna; E a ristorarlo a sua stagion lo spendi, S' hai di lui, se di te speranza alcuna. Sopra tutto pensier de' sughi prendi, Onde la terra satollar digiuna: Quanti puoi ne' raccogli d'ogni parte, Vecchi e recenti, col tesor, con l'arte.

Terra non è così spregiata e vile,
O in balza aprica, o in suolo ombroso ed imo,
Che non impari a diventar gentile
Arata e sparsa di giocondo fimo.
Obblía l'umida creta il pigro stile,
E l'amara peggiore il sapor primo;
Spoglia il genio selvaggio, e acquista lena
La fredda argilla e l'infeconda arena.

Sia vòlta all'Aquilon fossa capace,
Eletta stanza del letame immondo.
L'acqua che il tetto stilla, ivi abbia pace,
Nè se la bea forse arenoso il fondo;
Però di calce soprastar mi piace
Il letto penetrabile: ei, secondo
Che il nitro cristallin lo cerca e invetra,
S'indura e cangia in invincibil pietra.

Nè sì abbondi quell'acqua, onde la paglia Nuoti nel sen dell'umido elemento, Che incorrotta si serba, e non la squaglia D'aere e di foco agitator fermento. Se nella pugna il troppo umor prevaglia, Il respir langue, e 'l natío zolfo è spento; Chè non si vider fiumi arder, nè brune Concepir fiamma o ribollir lacune.

Se non fu allor che gli elementi in guerra, L'umido, il secco, il freddo, il caldo misti, L'aere, il foco nel ciel, l'acqua, la terra, L'un contro l'altro a battagliar fur visti; Ma poichè ognuno il suo carcere serra, Non fia che impero su de' corpi acquisti, Se questo e quel dal loco ove soggiorna, Con arme pari a guerreggiar non torna. Come la quercia, che sott'acqua indura,
E fitta in terra si corrompe e guasta,
Poichè il suol presta umore, il sole il fura,
E quello a questo, e questo a quel contrasta:
Tal nella fossa tua vedrai l'impura
Spoglia de' vegetabili, rimasta
Cener fracido e molle, e 'l cedro istesso,
E 'l pingue incorruttibile cipresso.

Tu del bue, con quest'arte, e del ronzino
Il concio adunerai confusamente.
Serba all'orto e alla vite il pecorino:
Tre verni il suo sapor la terra sente (4).
Quel de' polli focoso e 'l colombino
L' umido prato è a riscaldar possente,
E 'l più morbido campo, ove fredda ombra
D' opposta balza la pianura ingombra.

Qui d'elmo il capo e di lorica il dosso Armata e 'l petto, e il crasso ventre inerme, Move fra terra e terra oscuro il corso La grillotalpa, e 'l suo digiuno scherme: Lascia i profondi lari, e ingorda il morso Nelle radici imprime al miglior germe, Che langue e sviene, e sua mortal ferita Colle foglie accusando esce di vita.

Saggio è colui che il più riposto albergo
E gli umidi penati arando assale
Nel molle april, e squarcia il petto e 'l tergo
Ai padri e ai figli pria che mettan l'ale.
Io di rudero infranto il campo aspergo (5),
Unica forse medicina al male;
Rómpevi il mostro i denti, e 'l succo abborre;
E snida, e altrove al suo digiun soccorre.

Ma se il vomer la strugge, anche del loco
Il costume natio ripurga e cura
La mordace filiggine, che il foco
Del fumo avvolge su la ruota oscura.
Tu 'l vizio dell' umor, se questo è poco
Rimedio al morbo, di sanar procura:
Utile è allora ogni più infermo fimo,
Pur che non sia di fosso umido limo.

Pur, se un verno sofferto abbia, gradito
Vien questi al campo ancor: lungo la strada
Sia di fossati il tuo poder fornito,
Ove la torbid' onda a posar vada.
Seco la lieve stoppia ed il rapito
Fior della terra converrà che cada.
Così, mentre per via l'orme sospende,
Men nuoce, e quanto altrui rapì ti rende.

Si sprezza del majal la morbid'ara;
Ma se il suo letto in la buca profonda
Ben si maturi e si rimesca, impara
Al denso campo a diventar gioconda.
Soffia egli intanto e sbuffa, e col grifo ara
Libero infin che sia purgata e monda;
Indi ritorna al riposato ostello,
E alla scure si nutre ed al coltello.

Non una è l'arte onde arricchir di questa
Dote che il suol già stanco aita e nutre;
Va ad una sorte e piuma e foglia e resta,
Cencio o cuojo qual sia di fracid'utre.
Viva e smorzata calce e turba pesta
Giova, e 'l legno nel sen macero e putre:
Il legno che vapor di foco spira,
Terror notturno al passeggier che 'l mira.

Nè il raspo tacerò dal torchio tolto:

Non già ch' ei tenti d' emular la forza
Del cener caldo, il di cui sale involto
Col nativo olio ogni terren rinforza.
Debile è quello in cui per acqua sciolto
L' umor liscivial lascia la scorza
Sul colatojo, e rendesi spossato
Piuttosto ingombro, che conforto al prato.

O qual ricchezza ad or ad or fra l'anno
Perdendo va la semplice villana!
Se purgando talor canape o panno
Col cener cotto in acqua di fontana,
Perir ne lascia lo stillante ranno;
Nè sa che sparso poría far sì umana
La più barbara terra, e fertil tanto,
Che al concime miglior torrebbe il vanto.

Visto ho qualcuno ancora a cui non grava
La vergine cribrar terra novella,
E a suolo a suol nella profonda cava
Compor marami, e maritar con quella.
Nè men giova il nitroso che si cava
Salso terren dalla riposta cella;
Che dall' acque diluto vigor mena
Delle erranti radici in ogni vena.

Taccio le falde di pendice incolta,
Che 'l tagliente badil discuoja e scherca,
E l'incisa radice al sol rivolta
Dona al forno vorace, e purgar cerca.
Taccio i vernali agghiacci, e la raccolta
Fangosa gleba, i cui vani ricerca
L'aer gravido il sen di vapor mille,
E di vivaci genital faville.

Sol del frumento la buccia leggiera,
Che su l'aja restò, non vada insieme
Con l'altra massa, che potrebbe intera
Di diverso appestarla infesto seme.
In vano il pio cultor domarla spera (6),
Se per lunga stagion la scalda e preme:
Vive l'empia famiglia, e cova occulta,
Che poi sul campo ai miglior germi insulta.

O di quante aste signoreggia armato
Fra il grano eletto il popolo ribelle!
Ivi l'ingorda vena, ivi l'ingrato
Loglio regna e la veccia, ivi le asprelle;
Va l'orobo e'l gitton per ogni lato,
E col cardo pungente il ciano imbelle,
E del fetido anoto la molesta
Erba all'odore indizio di tempesta.

Ma quanto è iniqua al campo e all'orto, tanto
L'immonda bulla è al praticello amica;
Che le dimestich'erbe in ogni canto,
Lieve com'è, sollecita e nutrica;
E delle stranie, che vi porta, il manto
De' suoi vaghi color distinto esplica:
Ombelliferi carvi, intube amare,
E leucantemi e sonchi, astri a mirare.

Nè le selve fruttifere, l'olivo,
Il giovinetto moro, il pero, il pomo
Di tal fimo nutrirsi hanno già a schivo
Fecondo di più erbe ch'io non nomo;
Solo al frumento dèi serbarlo privo
D'ogni zizania, e ben confetto e domo.
Se di questo tesor copia non hai,
Non aprir solco ti fia meglio assai.

Fortunato colui che a far satolli
Gli aridi campi e di vigor possenti
Cerca nel seno de' paterni colli
La bolar marna, e la concede ai venti:
La qual, sien rari o densi, asciutti o molli,
Se pria con arte il suo valor si tenti,
Cara è all'erbe e alle viti; e con lei forse
All'inopia de' colli Iddio soccorse.

Alla creta è simil; ma al foco cede,
E qual pietra calcarica si lassa:
Or sopra terra appare, or chiusa siede,
Quasi tesoro, più profonda e bassa:
Trae le macchie dai panni, e sapon crede
Trattar col dito chi la scorre e passa;
Rende odore d'inchiostro accesa, e spenta
Dentro gli acidi umor bolle e fermenta.

Vario ha il colore e varia la natura:
Altra è più densa un poco, altra più lieve;
Verde, gialla, vermiglia e bianca e oscura,
Facil l'acque trasmette e facil beve.
Tu la più pingue di sposar procura (7)
Al più fragil terren; l'altra riceve
Caro compagno il suol che denso sia,
Ove apre ai sughi c al germinar la via.

Ma chi tutti spiar vale i secreti
Che gran madre comun la terra asconde?
Come il latte nel sen contempri, e lieti
Sughi schiuda alle barbe ed alle fronde?
Non, se tanti occhi ancor, quanti pianeti
Rischiarano del ciel l'ombre profonde,
Avesse, e voci e lingua di baleno,
Veder tutto potrebbe, e dirlo appieno.

Del crescente fermento e de' dispersi
Sali volanti e fissi a tramontana,
Degli alcali, degli acidi diversi
Le forze e i modi alcun tracciando spiana;
I cui vasti poder poscia a vedersi
Giaccion luridi e inculti in forma strana:
E del rozzo vicin con onta e scorno
Rimira il campo qual giardino adorno.

Loda i gran campi, e 'l picciolo coltiva:

Che, se il colono al suo poder non basta
Colla nutrice stalla e con la stiva,
L'opra a se stessa in sul più bel contrasta.
Qual non cadde città, che più fioriva,
Dalla propria sua mole ingombra e guasta?
Reggi i brevi confini, e 'l vomer frena,
E l'audace desio che altrove il mena.

Ma l'avaro villano, e a farsi grande
Per nuovi spazj di campagna intento,
Sempre più desïose l'ali spande,
Sì come vela che si spieghi al vento.
Gl'intatti boschi assale; e dalle ghiande
Scuote la quercia, un di cara all'armento,
Cara al pastor, che su la terra ingombra,
Mentre 'l gregge pascea, sedeva all'ombra.

Ivi l'erbe cresceano util pastura
Agli agnelli, ai giovenchi, ai tardi buoi:
Qui al cacciator nudrían senza paura
Le più timide fere i parti suoi.
Or se hai di schioppo o rete alcuna cura,
In van per l'erme fratte errar tu puoi;
Chè cercò-colla lepre altro soggiorno
La pedestre pernice e 'l bel cotorno.

E pur dolce saría ricea di preda Fra rustici conviti aver la mensa, O dall' ardente sol chi ti conceda Qualche fresco ritiro all'ombra densa: Ma più chi 'l letto e 'l pasco ai buoi proveda, Chè questo e quello il bosco ti dispensa, Onde al giogo allevar vitei gagliardi, Senza pensier, senza pastor che i guardi.

Che se i gran fiumi che innalzando vanno L'antico letto con le torbid'onde, Te di paura impallidir non fanno Vincendo omai le conosciute sponde; Il tuo dolor ti mova e 'l proprio danno: E, mirando il color dell'acque bionde, Pensa che in preda a lor, benchè non pare, Vanno a seconda i tuoi poderi al mare.

E già parmi veder che al grave incarco Di monti e gorghi di confusa arena, Stanco il mar di giostrar, cerchi altro varco, E scenda poi dove furore il mena. D'acque allor qualche lito asciutto e scarco A novello arator darà la schiena; E fia che 'I bue la bifid' unghia imprima, Ove i pesci guizzar soleano in prima.

E forse ove ora il suol di fior si veste Bianchi, azzurri, vermigli, e persi e gialli, Tutto fu mar; e in vece di foreste Vi notâr l'alghe, e rosseggiâr coralli: E fu quando veduto i pesci avreste Del loto prigionier per dubbi calli Sparsi e respinti in loco or alto, or basso, Con tutti i membri diventar di sasso.

CANTO PRIMO CXXVII

Se non fu allor che ad ogni voglia impura
Vòlto mirando omai l'umano ingegno,
E crescer la malizia oltra misura,
E 'l vizio dominar senza ritegno,
Pentito il gran Fattor di sua fattura,
Spegnere il seme uman fece disegno;
E con diluvio universale il mondo
Lavar pensò di tante macchie immondo.

Allor del cielo le finestre aperse,

E del profondo abisso i sacri fonti:

Empì le valli, e in oceán converse

I prati e i campi, e poi su gli alti monti

Spinse la vincitrice onda, e sommerse

Degli erti gioghi le selvose fronti:

Perîr gli uomin, le belve, e al ciel con grido

Fuggîr gli augelli abbandonando il nido:

CXXIX

L'amato nido, e in su le penne sciolte
Solo a salvar la cara vita intenti
Sopra l'onda infinita errâr più volte,
E naufraghi mirâr pastori e armenti;
Fin che per lunga inedia alfin lor tolte
Le usate forze, i voli infermi e lenti,
Mosser tra cielo e mar, radendo l'acque,
Ove spento e sommerso ognun poi giacque.

Che giovò allor che ricomposte l'onde Entro i nativi stagni, e all'aura usciti Di nuovo i monti, e le colline immonde Di limo e di cadaveri infiniti Si rivestisser di novelle fronde, D'ombrosi boschi e fiori coloriti, Se più non resta al bue prato, nè selva Al gregge, o tana a più rimota belva? Dunque o questo o nessuno a tanti mali
Rimedio avanza, che all'antico onore
Tornar de' paschi le pendici, quali
Le mirò l'avol tuo fatto pastore.
Rivedi i lochi, e i più pendenti e frali
Di miglior suol rivesti, e, tratti fuore
Gli erranti sassi, al falciator prepara
Ciò che mal si vendemmia e peggio s'ara.

Resta a dir del vivajo, eletta stanza
De' miglior semi d'ogni pianta accolti,
Che divisi per seggio e per distanza
Van poi cresciuti ad abitar ne' còlti:
Qui di tutto il poder l'alma speranza
Di diversa corona i crini avvolti
Mostrar si mira, e dispensar suoi studi
Alle vedove piagge, ai colli ignudi.

Cerca all'Orse rivolta umil pianura,
Che tante numerar pertiche in quadro
Possa di geometrica misura,
Che più d'un formi campicel leggiadro.
E quell'erbe che vanno alla pastura,
L'ingorda lappa, il cardo ispido ed adro,
Il fetido marrobbio e 'l bel verbasco,
Sien del foco e del gel ludibrio e pasco.

Dell'arbor che si semina, qual credi,
Non è sì tarda a frondeggiar la verga,
Se a lei dopo il primo anno altro concedi
Seggio novello, e se d'umor l'asperga:
Già il tempo vola; ed ella il capo e i piedi
Tanto fia che al suol fermi ed al ciel erga,
Che la vedrai ben presto a trar sua vita
Fregio degli orti, e delle vigne aita.

CANTO PRIMO

Saprai qual sia il valor, qual sia l'etate
Delle tue piante, e non saran di quelle
Che da strania contrada a te portate
Celan molt'anni sotto fresca pelle:
Non seccheransi in via; saranno usate
Del tuo suolo ai costumi e delle stelle.
Ma che più indugio, e intertener coi carmi
Cerco la gente che già pronte ha l'armi?

Intuonò il segno suo rustico marte,
Che al negletto noval guerra prepara.
Comincia ognun dalla più alta parte
Col pesante marron la pugna a gara:
L'erbe seguaci, e le sepoite e sparte
Pietre sorgon dal fondo all'aura chiara;
E ripassato via di fosso in fosso
Resta d'ogni tiranno il campo scosso.

Così stanza s'appresta, allor che verna,
Anche ove il moro propagar felice;
O se altra aver potrai di messe esterna
Utile ai campi tuoi viviradice:
Così di vigne con vicenda alterna
I disposti magliuoi tradur ti lice,
Fin che gettin le barbe, ed empian poi
Verso il terzo febbrajo i desir tuoi.

Guarda sol che il terren, che tanti accoglie
Figli, non sia troppo fecondo e pingue;
Poichè quando il cultor quinci li toglie,
E le campagne intorno ne distingue,
Men grato il suol trovando alle sue voglie,
Il valor giovanile in lor si estingue:
Saggio maestro amor mesce ed asprezza,
Quando gli alunni ad esser forti avvezza.

Sì disposti i lavor, Dio loda, e spera:
Abbi l'amor de' tuoi compagno fido;
Debil guardia è 'l timor; tiranno impera
Sol di schiavi infelici al volgo infido.
Sciolto il prezzo che dèi, cedi alla sera,
Cui cede il sole dall'opposto lido:
Lo stanco zappatore al mar l'affretta,
Che la mercè di sue fatiche aspetta.

Già i più forti famigli omai dal piano,
I buoi dispersi raccogliendo e l'arme,
Pungono il carro innanzi, e da lontano
Fan le valli sonar d'inculto carme.
Van le ruote alternando a mano a mano
Il tenor della musica, e già parme
Udir l'arguto cigolio, che frange
I singulti e i respir, qual d'un che piange.

Torna il fanciul dal bosco, ed al cammino Porta d'aride legne un fascio accolto: Chi vien dal colle alla magion vicino, Ove il dorato cotino ha raccolto; Felice pianta, ende si trae d'ôr fino Vivo color, poichè è reciso e sciolto Tra i minerali allumi; altri alla cena Di silvestri erbe una cestella ha piena.

Ma l'ozïoso pastorel che i vepri,
Ove fan siepe al campo, apre e dirada,
Rivede i lacci alle fuggiasche lepri
Posti sul varco dell'angusta strada;
O sulla cima de' maggior ginepri
Gli archi tesi rimira, ove sen cada
Preso l'edace tordo e'l merlo negro,
E torna a casa di sua preda allegro.

Qui col povero cibo a sè diviso
Il digiuno ristora e 'l suo travaglio;
Nè men tranquillo in cor, che lieto in viso,
Un pulmento divora, e un capo d'aglio
In fragil creta, a rozza mensa assiso;
Che non tra coppe di sudato intaglio,
D'ôr, di gemme distinte e di gran pondo,
Starna o pavone il primo Re del mondo.

Non ei paventa, se di lievi e rari
Vapor diffuso velo in alto ascenda,
E'l crudo verno ad inasprirsi impari,
E de' mobili rivi il piè sospenda.
Segni di neve manifesti e chiari,
Che scende, e seco par che in falde scenda
Sciolto il ciel d'ogn'intorno, e sotto i bianchi
Velli s' incurvi la foresta, e stanchi.

Alla nutrice sua, che vien benigna,
Il fanciullo frumento apre le braccia;
E poppa, ed ogni ruggine maligna
E la sete e 'l pallor da sè discaccia.
Sol che non mi diventi empia madrigna
Senza caldo d'amor, quando s'agghiaccia:
Scenda marcida e molle e grave e folta;
Che presagio mi fia d'ampia ricolta.

Allor cara è la stalla al pigro armento,
Al pastore, al bobolco. Il gel s'adiri;
Ivi chiudesi ognun lunge dal vento,
Che per la notte mormorando spiri.
Quivi d'allegre donne al caldo lento
Un cerchio intorno alla lucerna miri,
L'avola con la nuora, e la sirocchia
Il lungo crin giù trar dalla conocchia.
Poemi didasc.

E qual di lor di comoda favella
Si pregia per ingegno o pur per uso,
Delle fraudi d'amor qualche novella
Ricorda, e come nel suo carcer chiuso
Vivesse alcuno, e la sua sorte fella:
Fin che la mano addormentata il fuso
Mal librato abbandona, e 'l moribondo
Lume fa cenno, e scioglie il cerchio tondo.

Grato ciascuno al suo signor, che saggio
Temprò le pene dell'umil fortuna,
Prende solo e notturno il suo viaggio
Verso l'albergo al lume della luna:
Ivi Dio prega al fin, che d'ogni oltraggio
Il guardi all'ombra della notte bruna
Sotto l'ale pietose, e dal nemico
Sdegno fatal dell'avversario antico.

Piange, battesi il sen di fe ripieno;
Poi sparso della sacra onda lustrale
Si difende la fronte, ed arma il seno
Della temuta Croce trionfale.
D'angel custodi allora in un baleno
Scende schiera fedel con rapid'ale,
Che il guarda intenta, e tien la spada in alto
Contro ogn'insidia di notturno assalto.

Così cova ciascun suo nido, e scarco
D'affanni e pieno di sopor soave
Dorme; e non vede con lo stral su l'arco
Volar cure d'intorno all'aureo trave.
Il puro fonte, il cibo schietto e parco
D'orrendi visi e di sembianze prave
Dentro la fantasía spettri non forma;
Che son pene al signor, perchè non dorma.

Felice vita, aurei costumi e puri,
Soavissimi studi, ozj innocenti,
Dal mar, dall'armi, dal garrir securi
Del falso foro e de' civil tormenti,
A voi non mesce il rio veleni oscuri,
Non cieco amor inganni o tradimenti:
Pietà, Religion, se volta il tergo
Dalle abborrite terre, ha in voi l'albergo.

Oh piaccia a Lui che, qual ch'io sciolga il canto,
Pur mi diè voce e spirto di poeta,
Piaccia, che qual la vostra vita io canto,
Tal la mia scorra escreitata e lieta!
Dolce mi fia tra voi posarmi intanto
Del mio primo cammin giunto alla meta:
Doman, poi che fia sorto il nuovo giorno,
Farò al canto e al lavor con voi riterno.

## CANTO SECONDO

## LA PRIMAVERA

1

Già le stelle i giocondi usati balli
Lasciano in cielo, e fuggon d'ogni canto;
E i mattutini e vigilanti galli
S'odon l'aurora salutar col canto.
Sorgete, o Agresti, e i poggi e l'umil valli
Spoglie mirate del canuto manto
Al caldo sospirar ch'esce dal chiostro
Dell'Eolia magion, fra l'Euro e l'Ostro.

Prendete l'arme, e mentre i sciolti rivi
Cercano mormorando il varco usato,
Lor mostrate la via, per cui non schivi
Gli abbia la fossa, o se li beva il prato.
O come spiccian fuor lucidi e vivi,
E serpeggian distorti in ogni lato!
E in un tronco raccolto il ramo vago
Cangiano il piano in spazioso lago.

O come il sole in quell'argenteo velo
Lieto si specchia allor che dritto il fiede!
E sotto un altro sole e un altro cielo,
Qual ne' campi del mar, splender si vede:
Così ogni pianta ammira un altro stelo
Con tutti i rami suoi spuntarsi al piede,
E sè nuda scorgendo entro quell'onde,
Già s'apparecchia a rivestir le fronde.

DELLA COLTIV. DE' MONTI CANTO SECONDO 101

Mentre il novello umor cerca il terreno,
Par che di nuove nozze si consigli
L'erba col caro sposo, e gli apra il seno,
E con più barbe all'amator s'appigli.
Non teme che venir le possa meno
Il dolce latte a nutricar più figli,
Che di mostrarsi fuor timidi e incerti
Covano il letto ancor chiusi e coperti.

Ma se l'umide case in ciel trascorse
Il sol senza molt'acqua e senza neve,
O in gran parte l'umor dai fossi scorse,
O 'l suolo istesso l'asciugò, che 'l beve;
Il tempo è questo in cui dal fondo torse
Il limo, e al margin suo render si deve,
Onde il freddo e 'l calor lo domi, e 'l vento
In lui foco risvegli, ove fu spento.

Nè al prato sol, ma al campicel leggiero
La tenace belletta si raccolga:
Quest' opra tosto è d'affrettar mestiero,
Chè dal tempo di man non vi si tolga,
Pria che 'l freddo seren perda l'impero,
Pria che impediti altr' opra non vi colga,
E di soverchio peso non v'opprima,
Pentíti invan d'aver tardato in prima.

Fosso novel convien che s'apparecchi,
Donde le viti un di rimosse fûro;
Che già languide spose agli olmi vecchi
Soffrir lunga stagione il verno duro.
Già vi godeste al foco i sterpi secchi,
Quando volgeasi il ciel cruccioso e oscuro;
Or debbon altre a lor succeder dopo;
Ma prima il sito prepararvi è d'uopo.

Il pero, il pomo, il gelso anche vi chiama A cavar, fin che è tempo, a lui la buca Che il suol sospeso e permeabil brama, Onde meglio le barbe alto conduca: Dove il destina il suo cultor non ama Di star, se pria col dente non manuca Il recidivo gel la terra inerte, Nè gli sien facil orme in fondo aperte.

Con queste leggi la siepe vi attende,
Che viva si conduce all'orto intorno;
V'aspetta qualche sponda ove discende
La terra, e al poggio suo non fe' ritorno.
Quante son l'opre che talor sospende
Il verno, tante, or che più amico è il giorno,
V'invita il tempo a seguitar, se amore
Sentite pur del rusticale onore.

Mentre il vostro signor compie i novelli Muri, già un tempo al piè del gregge scherno, Un sol loco non sia per voi di quelli

Che senza cura riposâr nel verno, Che con vomer, con marre e con rastrelli E de' badili al risonare alterno Non si purghi e riversi; e sien con voi

Compagni all' opra i faticosi buoi.

L'argin, che colmo di terren riverso,
Colpa del suo signor, posò molt'anni,
E in lungo e neghittoso ozio sommerso
Gravò le piante e i mal securi scanni,
Là in spessi mucchi, onde fuggì, disperso
Del campo ignudo omai ristori i danni;
E ricco e miglior suolo offra al-bifolco,
Divelti i sassi che rompeano il solco.

Languían le piante, che commosso il letto
Per si lunga stagion non si sentiro,
Che per soverchio peso il varco stretto
Col salvatico piede in van seguiro;
Nè di pioggia o di sol benigno effetto
Provâr, nè di vitale aura respiro:
Lazze vi maturâr l'nve su i tronchi
Infra spine cresciute e steril bronchi.

Tosto avverrà che a quel lavor mercede Renda la ristorata erma pendice. Ma voi, che in lungo solco acconcia sedo Cercate alla gentil vite felice, Largo le aprite il fosso, e più d'un piede Alto: nè eguale ripartir vi lice La terra in su e in giù divelta e sparsa, Ma tutta in loco ove la sponda è scarsa.

Tutta all' in su, com' è divelta, vada
Sulla carretta e sul badile a volo.
Quando la vite di piantarvi accada,
Dai fianchi della fossa avrete il suolo.
Questi rompendo allor, più larga strada
Di ben trito terreno avrà 'l magliuolo:
Farían le due pareti un giorno inciampo
Al molle piede e non avvezzo al campo.

O saggio lui che di frequenti mura,
Quasi panche alternate, il suol distingue!
Il declive s' allenta e fa pianura;
L'acqua più non depreda il terren pingue:
Passa l'umor secreto, e nell'arsura
Cola, e la sete delle piante estingue:
Il sasso in fronte le difende, e poco
Temon di ria stagion pruina o foco.

Le radici novelle al fondo vanno Tra sasso e sasso, ove le guida amore: Mentre s'assetta il rinnovato scanno, Ne ricercan le vie con vario errore: Trovan glebe feconde, che si danno Quasi poppe a succiar piene d'umore: L'argilla stessa in que' confin si frange, E di dolcezza si distrugge e piange.

La rúbrica sì face; in cui, profonda Se alcun pianta la vite, in vano spera Che vegetando al suo desir risponda; Forz'è che 'l tralcio intormentisca e pera: Se vivo in cupa tomba si nasconda Lunge dai rai della lucente spera, Cangi il letto in sepolcro, e' fia lo stesso Razzolo imberbe a un tal terren commesso.

Pur questi ancor, se 'l nuovo seggio umíle, Misto a lieve terren, si mova e sfasce; Se di macero fimo al piè gentile Stenda cortese man le prime fasce; Se di trucioli infranti e di simile Stipa gran parte di colmar non lasce; Veste altri affetti, e non paventa offese Di tempo il tralcio che a star seco apprese.

Il qual dalla materna vite sciolto, O strania, o pur del loco ospite anch'ella (1), Vive con cento suoi fratelli accolto, Fin che 'l sol passi a più benigna stella: Vive nelle stagnanti acque ravvolto Di limo il piede, e impara arte novella; La terra impara ad abitar, se prima Scorreya il cielo agli alti tronchi in cima.

Lui non già di flagello o di saetta,
E non vicino al duramento primo
Sceglie il buon potator, nè verga schietta
Che del vecchio pedal spuntò dall'imo:
Dall'omer della vite il frutto aspetta,
Ch' ebbe già di racemi il seno opimo,
E le gemme frequenti ancora addita,
E i fertil nodi, e quello al suol marita.

Qui gonfia gli occhi, e le giunture addestra A scior le bollicine onde si parte
La tenera radice, a cui maestra
Diede natura il passeggiar con arte.
Sbuccia co' primi fili, e la più destra
Via segue, e in modo il suo cammin comparte,
Ch'or s'avanza, or si torce, or sale, or scende,
Or qual serpe s'annoda, or si distende.

Vestita intorno di porosa scorza,
Bibula e molle, e d'invisibil tubi
Per mille valve a respirar si sforza,
E ne poppa l'umor, ch'altri nol rubi.
Quanto più si dirama e si rinforza,
Tanto più i tralci van verso le nubi,
Che ond'esce l'aria, il succo segue, e indietro
Torna al tornar di lei con vario metro.

Sol piaccia a Dio che intempestiva brina
Perdoni almeno a quella prima etate (2),
Quando al giovin marito unir destina
Pronuba agreste man le spose amate.
Fra tre e quattro un palmo una vicina
All'altra, e con tre occhi al ciel levate
Mirano il lor sostegno in mezzo alzarsi,
E di lor vago e glorioso farsi.

Visse anch'egli sprezzato un tempo, e giacque Prole d'oscura selva in mezzo ai dumi, Senz'opra di cultor, siccome piacque Al suo destino ed ai celesti lumi; Fin che altra sorte dal loco, ove nacque, Migliori il trasse ad imparar costumi; E per vil prezzo un di venduto poi I fasti incominciò degli onor suoi.

Allor fu un olmo a tal ventura eletto Dall' ombra della madre, ove sedea; Ma fu sdegnato allor, quando fu detto Che troppo ingordo il suol co' piè scorrea, E le consorti con minore affetto Della prole illegittima reggea: E fu l'oppio frugal scelto marito, Che del poco è contento, e sorge ardito.

Voleva il noce del bel tronco altero, E 'l mandorlo de' fiori onde si veste Il desïato seggio aver primiero, E 'l faggio tolto alle natíe foreste: Mal paziente del tiranno impero Ricusò il campo le radici infeste; E si dolse il vigneto; e inferme e grame Languir le biade sotto l'ombra infame.

Forse il ciriegio avria impetrato un loco Che d'accesi rubini s'incorona; Ma fu sprezzato anch'ei, che vive poco, E la consorte vedova abbandona. Poi quando accende di vermiglio foco I pomi, e'l villanello a torgli sprona, Si querelò la vite al suol dimessa D'esser dal piè del rubatore oppressa.

Più innocente son io, parco e fedele,
Lo schietto frassinel disse alla moglie;
Io non so paventar Noto crudele,
Quando animoso turbo il vol discioglie;
E d'un'esca più dolce assai del mele
Pasco all'inverno i buoi con le mie foglie;
Nè veggo chi emular possa gli onori
De' miei sì bianchi ed odorosi fiori.

Indi scuotendo la frondosa testa,
Ahi, lasso me, dicea, che mentre spero,
Tolto all'orror della natía foresta,
Partir tra nobil piante il novo impero,
Ben mille strazj dalla mano infesta
Son costretto a temer del villan fero:
Nè so dal giorno della mia partita
Quanto il fil durerà della mia vita!

Il rustico, che in prima mi scoperse
Lieto spuntar dal codice materno,
La penna della zappa in me converse,
E i pruni guardator si prese a scherno.
Guasto era il ferro, e tal piaga m'aperse,
Che di guarirne più modo non scerno;
Mi scolpì senza barbe, e non le avea,
Chè delle altrui, non delle mie vivea.

Altri tentò, divelto il suolo appena,
Tormi, e sforzò tirando il piè distorto.
Che mi giovò che in terra della schiena
Desse, e le gambe al cielo il malaccorto?
Mi rimasi sotterra, e in la man piena
Restai ceppo scavezzo o troppo corto;
Nè m'ebbe poi pietosa falce, al loco
Onde le schegge uscian, lisciato un poco.

Non pur questo non fe', radendo il grosso Pedal diritto alla miglior radice; Ma se talor con mille barbe scosso M'ebbe la piota del terren felice, Securamente mi commise al fosso, E'I mal confuso insiem crine infelice, Che marcì poscia, e vòlto in polve, a stare C'invitò i tarli e le formiche avare.

Taccio il contuso fusto, ove ancor serbo Il color della scorza in livor tinto; Taccio l'onta onde fui dal duro nerbo Del rustico calcagno a terra spinto: Non più dal piè del vincitor superbo Sentì 'l libero collo oppresso il vinto: Peggio, che mentre cerco altra contrada, La vita venne men pria della strada.

Che gioverà che ritornando i fiori Il molle aprile a vegetar mi chiami? Non beveranno i rugiadosi umori Le ostrutte vene e gli appassiti stami: Già per farmi imparar forme migliori Il capo e 'l collo mi torrà co' rami. Voi, che intatti dal ferro mi vedrete, Cari arboscelli, il mio fato piangete. XXXV

Così dolcasi; e l'amerin selvaggio Sol non sentía pietà di quel lamento (3): Mi faccia quanto può, diceva, oltraggio Il tempo e la fortuna, io non pavento. Più che 'l ferro mi tronca, e più coraggio Di pur quei danni riparar mi sento: Caro alle viti il bue d'esca non privo, E dove ogn' altro muor, rimango vivo.

Mira nel luglio pur, mira, o colono,

E tra gli arbusti tuoi numera i morti.
Quanti lasciar le viti in abbandono
Giovin sostegni che parean si forti!
Io, dove posi il piede un tempo, sono
Stato sempre fedele alle consorti;
E se alcuna riman soletta e grama,
Ogn'altro sdegna, e'l mio soccorso chiama.

Alla gara degli alberi presente

Non fu il celibe gelso uso a star solo;
Quando per giusta età fatto possente
Lunge si porta dal fraterno stuolo:
E ben cenno gli fa stanca e languente
La madre; e lo conforta a cangiar suolo;
Sì come quella che troppo si duole
Più di tre anni d'allattar la prole.

Pur qualche alunno, il men pregiato e umile (4),
Che uscì talor del nobile moreto,
Ingrossò il gambo, che parea sottile,
E si fe' tra le viti altero e lieto.
Che dirai, se un sapor dolce e gentile
Mischiò nell'uve per canal segreto?
Come? non giova il dir: ma pur poteo
Così 'l buono istillar, com' altri il reo.

Il salcio io dico, che d'un verde ingrato
L'odor confuse al vin, io dieo il noce,
Che d'un acido amaro esala un fiato
Che di brucior lo stomaco ti coce.
Nè ti doler se delle vigne a lato
Il moro al tempo del pelar gli noce;
Che a lui sì bei secreti io non insegno,
Che d'usarli non ha grazia nè ingegno.

Sia pur raro; e mi piace, acciocchè trove Spazio la fronda che frenar potrai, E più l'aurea radice che si move Per lontano sentier più che altra mai: Già stolto non sarai da porlo dove Di più largo terren speme non hai. A chi ciò attende, la vite secura Guardar dai danni suoi non fia gran cura.

Forti i corbezzol son, forti da porre Gl' incoronati d'or citisi nigri (5); Ma per merto col gelso alcun comporre Non s'osi, che dal bosco al campo migri: Vince di foglia, e giovane precorre I canuti selvaggi al crescer pigri: L'ombra men noce, e non gli è il peso ingrato De' nuovi tralci, e senza palo a lato.

Di questi adunque più che d'altri (e in pace Se l'abbia il pesco e 'l mandorlo fiorito, Quello di corta età, questo fallace Tanto su i monti più, quanto più ardito) Di questi l'orto, se 'l tuo ben ti piace, Orna, o s'altro al vivajo è acconcio sito, Quel che apprestasti in più vicino loco, Quando il verno fremea, tra 'l ferro e 'l foco.

Ma pria le maggior piante, che già intendi Por solitarie, al lungo fosso affida. Di terra in mezzo un tumulo sospendi; Ciascuna su del suo dritta s'assida. Le offese barbe il ferro spogli o ammendi; Terra e fimo le copra, e I piè lor guida Verso il Cauro ventoso, e là più largo Apri 'l terreno del contrario margo.

Se di secreto umor temi che inonde

Le barbe, e stagni intorno al moro eletto,

E qual idrope poi mostri le fronde
Guaste, o le foglie d'infelice aspetto,

Di rara ghiaja che trasmetta l'onde,

O di sassi profondi ingombra il letto.

L'altre piante non meno, o in campo o in orto,

Han da pari malor pari conforto.

Già fu vicino a un ermo dosso inculto,
Colpa non so di chi, che un umil pero
Squallido io vidi, e nella scorza sculto
D'informi note da coltel severo;
Era di chi vi scrisse il nome occulto,
Nè il senso delle lettre apparia intero;
Ma a chi vi ponea mente e le intendea,
Per farne legge altrui così dicea:

Che scer debba le messe allor che innesti,
E più i peruggin, che al suol consegni
Lucidi e senza spine, e il suol che appresti
Conosca in prima a manifesti segni;
Cavi per tempo il denso, affinchè resti
Del vento aperto a sostener gli sdegni,

E nel leggier, che teme i raggi ardenti, Fra la piogge d'april luglio rammenti.

Mal s'abbia, indi aggiungea, chi in prato antico Breve m'aperse ad abitar formella; E così sperò il suol trovare amico, Come all'antiche piante, alla novella. Il vorace craticcio a me nemico Non isquarciò, non dilatò la cella; Or colla sete e 'l suol di me più forte, Stanco omai di pugnar, men vado a morte. Mirava in quello scritto, e movea i rami,
Quasi approvando, ogni albero, ogni legno:
L'olivo istesso, che non par che brami
Gran seggio, e sta fra i sassi, anch'ei diè segno;
Ne diè 'l morbido salcio, ancor ch'egli ami
L'umide rive; e più felice io vegno,
Disse ei pur, nell'arato; ivi anco i vepri
Meglio vengono, e i pruni irti e i ginepri.

Così fe' il gelso ancor: nè i più canuti Suoi maggior seppe invidïar fra l'erba, Che non l'ebbero al piè, quando cresciuti Vi fûro in prima nell'etate acerba. Quel fu allora un novale; e là venuti, La fronte vi spiegaro alta e superba: Or non è più così; l'erba si toglia, O, s'hai più caro il fien, perdi la foglia.

Regga dopo. di ciò le file il guardo;
Tronchi il ferro la branca al capo intorno;
O della forca, se sarà gagliardo,
Sopra l'occhio secondo abbrevii il corno.
Medico empiastro lo difenda, e tardo
Non fia di verghe a rimpalmarsi un giorno:
Non piaghe aperte avrai, non unghie dure,
Contrasto eterno alle stagion future.

Ciò fatto, incontro ad Aquilon fremente
Util sarà, se quella canna il cinga,
In cui finsero i vati che repente
Schiva d'amor si trasformò Siringa (6);
Nè tanto perchè il gel, rigido il dente,
Ma perchè il sol la scorza non ne stringa,
Il sol, che nel poggiar del Cancro al segno
L'umor vi cocc, e la converte in legno.

Quei fichi, quegli ulivi, i salci, e quanti Morti restâr della metà del fusto, Tutti più assai che 'l verno, che da tanti Temuto è in vano, ebbero il sole ingiusto. Il lato esposto al mezzogiorno innanti Si sentì in seno al vegetare il gusto Svegliarsi, e pur quel lato il sol concesse Al gel più infermo, e i sughi arse e represse.

Or di te canterò, radice, tronca Dal curvo piè del gelso a far la siepe, Che inutil legno un tempo, or nella conca Vivi del solco e vi rigonsii l'epe. Veste palme gentil la testa monca; Il piè con nuove barbe errando repe; Nè va lunga stagion, che in su le mura Alzi un merlo di fronde e di verzura.

Ouinci al vivajo preparar non teme Tripode ciocca il buon cultor, se aggiunti Delle scosse radici i fusti insieme S' urtin nel capo, e sien nel piè disgiunti. Serbinsi lor distanze, onde all'estreme Parti curvato lo stolon vi spunti, E tanto abbia di terra a correr presa, Che non ritrovi col vicin contesa.

Dico quando fia adulto alla provana: Or germoglianvi sol rampolli brevi. Colla falce la man vi sta lontana, Fin che sofferto avran le terze nevi: Allor del basso teschio in terra piana, Se il tagliente pennato i getti levi, Nuove messe ne aspetta, e al vegnente anno Nel solco obbliquo a coricarsi vanno.

POEMI DIDASC.

E però chi le vuol lunghe e valenti, Che senza esser tosate (il che più lodo) (7) Sovrastino dal suol lunghe eminenti, Ove si curva il piè sul sesto nodo; Quando cedono all'unghia, ei men frequenti Ne fa i virgulti con accorto modo, E pôn salir fin là poggiando al cielo, Che se ne formi un dì radice e stelo.

E se alcuna è men lunga, ei non paventa, Chè gli piace talor con l'asta bassa Por qualche moro che anco il vento senta, Clie men le piante umíli abbatte e squassa: Sorge ogni verga più nodosa e lenta, Se dal piè sorga che troncar si lassa: Maggior d'un anno non recisa sembra Al viso, ai panni, alle robuste membra.

Altri scosse dall'albero, e raccolse La dolcissima mora; indi nell'acque Dal suo tenace glutine la sciolse, Fin che il seme minuto al fondo giacque: L'asciugò, la ripose, e allor la tolse, Quando fidarla all'orto alfin gli piacque: E perchè uscisse egual della man piena, La sementa sottil mischiò d'arena.

Ma al crescer ricusante, ispida il crine, Chiese l'aita del fecondo innesto, Fallace spesso, e del capo al confine Col frequente ferir troppo molesto. Sanlo i Rétici gioghi e le colline, Che, perduto di mori il fregio onesto, Giovani e vecchi la delusa speme Pongono ancora nel selvaggio seme.

Già l'aspra ferità del tronco duro
Del morbo il vizio a sostener non valse,
Che per lo irato ciel serpendo oscuro
Men le tue selve, o Policella, assalse.
Di lor sicpi formar non è sicuro,
Che il capo s'ornerían di fronde false;
E pur tai piante veston la campagna
Che il Cróstolo, il Panaro e 'l Reno bagna.

lo del più generoso i sterpi ho tolti,
E li posi difesa all'orto o al prato,
E li miro oggimai cresciuti e folti
Portar di ricca foglia il cesto ornato.
Gli animosi sambuchi e i rovi incolti
Svelsi, e col nespil irto il pruno armato;
Che male i ladri anch'egli un dì respinse
Con tutti i dardi onde natura il cinse.

Di lor se adorni il lungo muro al piede,
Ove la piaggia il mezzogiorno accoglie,
Al riflesso del sol, che indietro riede,
Si fomenta la pianta, e 'l buccio scioglie;
E rimprovera april che non si vede
All'altre ancora ridonar le foglie;
E par che a dispogliar gli umili rami
L'avola antica e 'l villanel vi chiami.

Lieto il cultor di tal mercè rivede
Lungo il fosso le madri orbate e sole,
E 'l terren riaprendo le concede
Per la nova stagione ai rai del sole:
Indi le rade ove fermava il piede
Su l'umil ceppo la recisa prole;
Sol che lucido il taglio opri, nè scenda
Basso così, che la corteccia offenda.

Dico la scorza, che il confin divide

Della radice appunto e dello stelo;
Chè chi tropp' alto di tal meta incide
Secco zingone oppon bersaglio al gelo,
Chi troppo basso, la speranza uccide
De' figli che veder voleano il cielo;
Sol de' nodi al contrasto il succo bolle,
E sforza il labbro, e nuove palme estolle.

Con queste leggi di selvaggio seme
Sdegnando educar l'orto e peri e pomi,
Nati da un tronco innesto in sull'estreme
Caudici gli ebbe mansueti e domi.
Di cento alunni l'affrettata speme
Gli onorati sapor mantenne e i nomi
Senz'altra cura, e con propago alterna
Nova crebbe al poder progenie eterna.

Che dirò di colui che il vivo in arco
Ramo curvando dalla madre altera
Nel vicin suol sotto il terreno incarco
Alle radici ammaestrarlo spera?
Che di colui che aperto agevol varco
In orcio antico alla palmuccia intera
L'indusse, e lo colmò di terren molle?
Che di quel che investì canestri o zolle?

La pianta il scppe illustre e generosa
Che l'apposta margotta alto sostenne,
E allattò il ramuscel madre amorosa,
Che nel pensil giardin le barbe ottenne.
Piena d'acqua talor zucca ventrosa
Pendè da un laccio, è a lui d'umor sovvenne
Raro pianto stillando, e per tal foggia
L'una imitò il terren, l'altra la pioggia.

Nè di lui tacerò, che in visco avvolse
Quasi in morbida fascia i nodi eletti;
Quei d'onde pronte aver le barbe volse,
Più turgidi li rese a un laccio stretti:
Tal di rari occhi dalla pianta tolse
Col ferro i rami parassiti e schietti,
Li segò in parte, ove sperar potea
Pur qualche gemma, e ne formò talea.

La commise al terren di vaccin fimo
Ravvolta in prima, e per tre dita occulto
Pose l'occhio miglior, che dovea 'l primo
Vincer del suolo imposto il lieve insulto.
L'estremo nocchio in sen del campo opimo
Vegetò in barbe ed ajutò 'l virgulto.
Già qual fosse la parte al gettar propia
Notato in prima avea colla sinopia.

Che più? dovuto a lunga età lo stesso
De' duri imperj ricusante ulivo
Al suo vivajo per talea commesso
Talor non ebbe a propagarsi a schivo.
Ma se dal piè di tal, che mostra spesso
Di virgulti sottil cespuglio vivo,
La vecchia barbicaja a veder vai,
Di uovoli migliori i semi avrai.

Già quando in capo al fertile Arïete
Scalda le corna tortuose il sole,
Si gonfian quelle pupole secrete,
Onde poi tanta selva uscir ne suole.
Il suol si scopre, e la scure ne miete
In fasce ancor la non cresciuta prole,
Che del tubero i nodi a sforzar giunta
Si mostra appena e candidetta spunta.

Non s'offende la madre: all'ombra tolti Avranno i figli un giorno il sol più caro: Or tra fimo stemprato unti e ravvolti Chieggono delle ajuole il campo raro, Il campo il più divelto, e a cui di molto Concio pollin non sarai stato avaro. Poco suol li ricopre, e di lor segno Mostra, ove hanno a spuntare, indice legno.

Io non dirò che contro il sol, quand'arde, Larga v'infonda come ai fior rugiada, Che all'erbe appena nate e men gagliarde Di a lungo serpeggiar vieti la strada; Non che di più germogli attento guarde Chi men prometta, e via coll'unghia il rada, Facil opra ai cultor; sol la speranza T' invito a riguardar, ch' indi s' avanza.

S'avanza sì, che per età men forti, Ma per caldo d'amore audaci e pronti, Di non fallaci fiori onor degli orti Lor vedrai presto incanutir le fronti; Indi le negre bacche i rami smorti Gravar pendenti e maturare i fonti D'olio novello, e alla collina intorno Cercare aprico ove abitar soggiorno.

Così la vegetabile natura De' consigli, dell'arte ognor s'ajuta: Distingua i colli, o vesta la pianura, Nel dissimil crear leggi non muta. Crescono i giorni, e cresce nuova cura Al pio villan, che di sua falce acuta S'arma, e alla vite con soavi modi Novi lacci prepara, onde s'annodi.

Deh non mi cessi alcun. Lo studio e l'armi
Doni a questo lavor, che tosto il vuole:
Mentr'io, che da più parti odo chiamarmi,
Poco risponder posso alle parole.
Perchè non vaglio anch'io pungere i carmi,
Sì come i mesi in ciel rapido il sole?
Perchè dietro ogni pianta, or che m'accenna,
Tarda movo la man, tarda la penna?

Seguiamo adunque, e i teneri arboscelli,
Che innestar dee la terza primavera,
Un mi trapianti, un mi disponga quelli,
Onde far brama la campagna altera:
Chi i luoghi mi divisi, ove più belli
E men facili al ladro averli spera:
E tal pur col suo pane mi traslati,
Che il primo sol rimiri e gli astri usati.

Grata cura all'ulivo, or che si deve,
Ove il vecchio perì: popoli e salci
Un recida, uno immolli, uno li allieve
Sostegno o nodo ai pampinosi tralci.
E per saper se il campo li riceve
Senza aguzzarne pur gli estremi calci,
Se vivo anco riman qualche avo antico,
Le sue panche ivi appresti in suolo amico.

Che intanto io vengo a te, dove t'assidi,
Saggio signor, che dei vigneti hai cura;
Chè non vogl'io che del villan ti fidi,
Che men quest'opra con ragion misura.
Vedi come tropp' alto i tralci guidi
Di quella vite ancor molle immatura?
Vedi come soperchia unghia o zingone,
E aggravi di più tralci un solo sprone?

Così, se padron cangia, usa talora Il mezzajuol, onde di mosto abbonde. Nè pensa già che se malferma ancora In tanto corpo la vite si fonde, Mai più non si rinfranca ed avvalora, E'l vigor natural consuma in fronde. Tu stesso impugna il roncolo, e ne spingi Colui dall'opra, e l'ammaestra e fingi.

Se cortese è il terren, cortese sia La mano, e lasci il duramento onusto Di tre sermenti, o men, se si dorría Di più tralci lo sprone al peso ingiusto: Deve alla giovin vite esser più pia, Lasciarvi un capo solo e 'l più robusto; E quel cimare obbliquo, onde da canto Sugli occhi inferior non piova il pianto.

LXXXII

Tu stesso dèi saper come si tegna Il ferro, e non aver quest' opra a vile, Quasi forse vergogna te ne vegna, O s' offenda la man troppo gentile. Veder qual forse d'innestar convegna, Qual su dei pali tor dal suolo umile, Pronte aver torte ronche, acuti coltri, Pria che l'umore e la stagion s'inoltri.

Nè men bello è il pensier là, dove è morta La vite, altra guidar propaggin nuova, Che dall'arco sepolto al ciel risorta Il vòto ordine antico empie e rinnova. Oltre il materno amor che la conforta, Fa per se stessa ancor mirabil prova; E tai barbe diffonde e vigor prende, Che dell'altre più antiche emula ascende.

CANTO SECONDO LXXXIV

Al terzo april, dove comincia l'arco, Il vecchio stelo troncherai dal piede, Onde più lieve del sofferto incarco Empia con nuovi getti ancor sua sede. Nè all'altra parte del ferro men parco Sarai fin dove senza barbe siede. Già signora è del loco, e d'ardir piena Del suo divorzio non s'accorge appena.

Nè fia che di piantar quivi t'incresca
O il gentil moro, o l'amerino il bianco:
Opra da non tentar, se molle e fresca
Non è la terra, a cui l'umor vien manco.
Sia forte l'arboscello, onde, se cresca
La sua compagna, se la regga al fianco.
Già le ciglia dischiude, e s'argomenta
Di nuovi parti al primo sol che senta.

Alma natura, che d'amor ripiena
Accogli la virtù che dal ciel piove,
E spirito vital per ogni vena
Andar ti senti, che ti scalda e move;
Deh il moltiplice tuo parto raffrena,
Ond'io possa cantar in forme nove
Com'egli esca a spirare aura gradita
Per quella via che 'l tuo piacer gli addita!

Io debbo ora mostrar siccome al pomo
E al pero, delle mense ultime onore,
Le salvatiche braccia e 'l crin dischiomo
Delle marze feraci potatore;
Ma tu l'opera attendi, affinchè domo
Nelle adottive palme il primo umore
Vegga per la mia man la pianta un giorno
Nova prole non sua pendersi intorno.

O si fenda col taglio, o con la punta S' incida un nodo in la pianta silvestra, E fertil gemma, allor che appena spunta, Ricopra e chiuda l'umida finestra; Se fibra a simil fibra atta e congiunta A dare, a tor l'umor non s'ammaestra, Mal s'apprendon le messe; e chi le preme Cerca conforme almen l'etate e 'l seme. LXXXXX

Perciò quanti mai son, melo con melo Accoppia il potator, noce con noce, O di ferace scudo orni lo stelo, O'l finga a piè di capra o'l fenda in croce, Di lenissima scorza il fascia, e 'l gelo Difende, e l'acqua, e l'asciuttor, che 'l coce, Con cera; e mira alfin ornarsi il crine (8) Di pesci il pruno e d'azzeri le spine.

Per l'usato sentiero avendo a sdegno Chi 'l salcio e 'l moro e 'l dolce fico innesta, Scelti i giovani rami, ove pur segno Non par di nodo, la frondosa testa Scosse col ferro, e quattro dita al legno Trasse con dotta man d'inutil vesta; E più feconda spoglia indusse cauto Ai tronchi ignudi di gemmato flauto.

Così 'l pastor nelle riposte valli, Cercando al gregge e al mezzodi ristoro, Al mormorar de' liquidi cristalli Nuda col ferro salice sonoro, Lieto che vede rifiorir pe' calli Dell'anno verde ogni più bel tesoro, Ligustri, avorni, evonimi e odorose Presso i canuti spin vermiglie rose.

Nè già 'l tempo è lontan: tremante un suono Move dal bosco, il sol s'asconde, e sento Scorrere il ciel reiterato tuono, Che il mondo scuote neghittoso e lento. Omai di primavera aperte sono Ambe le porte, e la precede il vento Seminator delle celesti strade; Vengon le nubi, e vanno, or dense, or rade.

Tra la pioggia e 'l seren rorido il sole I bellidi minor mirano in cielo: Primule, elleborine, alme viole Dipingono la via con vario velo. Par che, spinto Aquilon, Zeffiro vole, Ed abbia tolta ogni ragione al gelo; E l'arte del cultor sul campo inviti, Onde semi novelli al suol mariti.

Nè rimena i bei giorni il sole in vano;
Gonfia, quasi granato, si risolve
La putrefatta gleba, e a mano a mano
Di se stessa cadendo il solco involve.
Dolce è 'l tenor del suol, facile, umano,
Non distilla in umor, non fuma in polve;
Non suda l'arator, non il bue lento;
Il vomere dal solco esce d'argento.

Esce d'argento; e dell'antico prato
La cotenna divelta e la radice,
Danna al foco le glebe, onde rinato
Sorga dal cener suo prato felice.
Tal, se fama non mente, in odorato
Rogo consunta l'araba fenice
Si rinnovella, e spicga al sol, che l'arse,
Di più vivi color le piume sparse.

Simil cura domanda argine o sponda Sugli estremi confin della campagna; O qualche campo, che d'umore abbonda, Ove il frumento d'abitar si lagna. All'aratro primier lieve seconda L'erpice, e'l fior del fien vi copre, o spagna, O'l crescente trifoglio, o d'umor piena, Non senza fimo, la trimestre avena.

Chi sa quanto util sia de' brevi paschi Gli spazj dilatar, tenere armenti Di feconde giovenche, educar maschi Al giogo, i conci aver cari ai frumenti, Luogo non è dove fil d'erba naschi, Che di bel verde rivestir non tenti, E del por prati ad arte omai le conte Leggi non segua, quanto soffre il monte.

Ei per tal modo al pingue pian simiglia, E può 'l sorgo nutrir, non che la veccia: Puote il canape ancor, dote alla figlia Ferita il cor da non intesa freccia. Lassa, che se più a lungo si consiglia, Scalza il tenero piè, sciolta la treccia, Langue d'occulta febbre che l'assale; Nè sa il rimedio suo, nè sa il suo malc.

Ah se mai nel tuo seno amor fe' prova Di quel desio che ogni animante accende, Dell'innocente vergine ti mova Pietà, che i doni delle nozze attende: Svelli, ara, pianta, semina, rinnova. Pensa che un' ora sola a un fil sospende Le speranze dell'anno, e 'l tempo sprona, Che i serotini semi al campo dona.

Mira chiederti i solchi il sorgo aurato,
Mira il galatic'orzo, odi la molle
Vite novella richiamarsi a lato
Il destro sarchio ad avvivar le zolle;
Prega il moro gentil cinto e legato
Dall'ingorda gramigna errante e folle;
Pregan le antiche viti, e temon anco
Se dar debbano all'erba o al ferro il fianco.

Se puoi senza dolor dal dente incisa
Del vomere mirar morta e sepolta
Tenera pianta, o lacerata in guisa
Che stilli il sangue e cada al suol travolta,
Cessa di star sul campo, e chi t'avvisa
Deridi, e 'l zappador facile ascolta;
Che al petto perdonando ed alle braccia
Nelle coste de' legni il vomer caccia.

Nè la colpa è di lui, se non lo paghi
Che di speranza, e argento mai non vede:
Ei non cura del bue che incerto vaghi,
E gli sforzi la stiva e morda il piede.
Stringe il solco primier, che s'anco impiaghi,
Più facile alla zappa il suol concede:
Se non intendi il mio parlar, tu 'l vedi,
E consulta con l'opra, e 'l ver mi credi.

Io dietro il mio sentier, cui non ancora Presse rustica musa, ove mi chiami Il ventilato ulivo alla fresc'ora, Ch'ultimo par che si risvegli ed ami, Tenue carme dirò; ma che talora Pendulo il potator canti su i rami; Contento assai, se di recise frondi Tranquillo serto questo crin circondi. Dure vene de' calibi e dell'oro A me più care, e chi di voi pennute Scuri mi tempra, e curve ascie al lavoro, E trattabili seghe e falci acute? Sol da medica piaga al suo martoro Spera l'arbor gentil qualche salute; Ma sdegna i volgar ferri, e a chi gli aguzza Volta la punta in mano, e 'l fil rintuzza.

E' non è d'ogni man l'osso del legno, Che senza scorza s' indurò, scavare, E 'l lunato scalpel spingere a segno, Dove il secco radendo il verde appare: Spïar tutte le vie del vizio indegno, Dal capo al piè; quel tor, questi lasciare; Lacune terebrar, 've l'acqua scoli, Snidarne il tarlo, o che vi serpa o voli.

E chi è che de' rami, ancor che veda Tal che in vetta seccò, doversi al foco, Sappia qual sia ferace, e gli conceda, Benchè forse men verde, il primo loco? Chi che da lunge un successor preveda, E 'l falso e 'l parassito estimi poco? E che con falce egual dentro e d'intorno Libri i spazj del vento e i rai del giorno?

Sol lo potrà colui che tra le piante Domestic' uso assuefece, e i molti Costumi apprese, e le diverse e tante Forme di nodi, e delle scorze i volti: Quinci l'insulto di lichene errante Rade, e purga nel capo i rami incolti, E tolta de' stolon la selva edace, Scopre l'unil radice ove più giace.

Di terra e di pacciume il tergo onusto
Seco il punto asinel l'opra divide.
Mesce al morbido suolo il campo adusto,
E zappa intorno, e le male erbe uccide.
Men soffre poi, che di legume ingiusto
Vi si sparga semenza; e lui deride,
Che per poca mercede il terren fiacca,
E gli arbor perde e in sul fiorir la bacca.

Ma a che narrar le minor cure, e queste Facili al buon cultor, se amico i cari Colli passeggi, e alle bell'opre oneste Intento ognora a farsi accorto impari? Io le maggiori accenno: ei le man preste Volga pur d'ogn'intorno, orni e ripari; Nè dimentichi il bosco, or che mature Le settenni sue querce offre alla scure.

E quivi è d'uopo provveder che tolta Ogn'altra macchia al cárpino perdoni, A quel che crescer può. Chi sa la molta Spesa de' pali, intendami e ragioni. Potrían molti serbati un'altra volta Esser l'inferma vite a regger buoni. Altra cura al signor tocca, che in mente Del futuro consulta e 'l tien presente.

Muri da ristorar, case che alzarsi
Denno dal piè (de' quai lavor son tanti)
Se ricordar vorrà, se vorrà armarsi
D'atto istromento, gli verranno innanti
Col calcárico forno da formarsi
O del ferro o del foco i sassi amanti;
Materia al buon cemento, onde arder giovi
La miglior selva, non che vepri o rovi.

Vedrà se argilla (e il forno altrui ragione
Far ne potrà) che vetriscibil sia
Ministri il loco, e tegola e mattone
Abbiane, che lontan cercar dovría.
Tal tutto il bosco converse in carbone
Sol del trasporto a far minor la via:
Poichè con prezzo egual di trenta in vece
Delle vetture gli bastàr le diece.

Chi potesse tai cure aver disposte
Per tempo sì, che la collina ancora
Del fiorir si sta incerta, e parte ascoste
Tien sue bellezze, e parte apre e colora;
Oh come lieto delle leggi imposte
La stagion mirerebbe omai signora
Dominar d'ogn'intorno, e insolit'orme
Segnar docile all'arte, e cangiar forme!

Sotto il favor del ciel, che le feconde
Pioggie ministra e 'l vasto corpo mesce
Degli elementi, si converte in fronde
Rotto per mille gemme umor che n'esce.
L'ombra alle nude siepi, e pur con l'onde
L'erba del fresco rivo al margin cresce;
Crescon pampani e innesti e semi e fiori,
Del campo e del cultor soavi amori.

Il primo verde di croco dipinto
Di giorno in giorno un bel livore impara;
Spettacol nuovo, poichè un sole è estinto,
L'ombra notturna all'altro sol prepara;
Agita delle fere il caldo istinto
Le mansuete e le selvagge a gara:
Il bosco e la capanna ode i lamenti
Degli augelli amorosi e degli armenti.

Già il suo nido la rondine destina
Sotto le travi dell'antico tetto,
E 'l passero e 'l fringuello alla mattina
Eco risveglia ed affatica il petto;
Il cardellin su l'arco d'una spina
Tra solinghi ciglion senza sospetto
In faccia al sole, alla sua bella a canto
Spiega i pinti colori e scioglie il canto.

Dunque ai pulcin, speme dell'aja, il fieno,
Donne, apprestate, or che v'invita a prova
L'acqua, la terra e tutto l'aer pieno
Della virtù ch'ogni animal rinnova.
Voi, verginelle, presso il casto seno
Dell'aureo filugel covate l'ova
Movendo il bianco lin, finchè su l'uscio
Picchia 'l verme felice, e spoglia il guscio.

Potrei di molti i monumenti e l'arte
Rammentar, che de' bachi ebbero cura,
De' quai commessa alle maestre carte
Vive la fama dall'obblio secura;
E di lor laude vendicar tal parte,
Quanta ne lascia altrui l'alma natura,
Che sempre entro le viscere feconde
Miracol nuovi e nuovi mostri asconde.

Ma poichè insana ambizione (a cui Il ben oprar celatamente incresce)
Non offende natura, e i parti sui Nota solo a se stessa educa e cresce,
E quando il suo pensier per colpa altrui Non sia impedito, al fin sempre riesce;
Basterà sol che il facil modo additi,
Che non l'arresti in corso, anzi l'aiti.
Poemi didasc.

Del caldo natural che il tempo mena, Non di rapido foco a forza accolta Esca il verme a spirar l'aura serena, Non di semenza a stranio lido tolta: Largo sia 'l pannolin che l'ova affrena, Si rivegga sovente, e ne sia còlta Su i morin cori la nascente prole, Che il tepor senta, e non la tocchi il sole.

Frega il cribro leggier, che è il primo letto, Di timo, di serpillo o di danea; Indi in tepida stanza abbia ricetto; All'odoroso fiato si ricrea; Non insano romor sia intorno al tetto, Non aura senta pestilente e rea: Dividi il seggio delle schiere amate Per valor, per ingegno e per etate.

E poichè anch'essi hanno il suo sonno, e l'ore A lor natura provida dispensa, Onde or gli assale immobile sopore, Nè in quel silenzio al pascolo si pensa; Or la vigilia a quel succede, e amore Di cibo invita a depredar la mensa; Nuovo letto per te fa che s'appresti Prima del sonno, e dappoiche fian desti.

Pur sappi, che se'l ventre empie di foglia Il baco anzi 'l dormir, mole indigesta O lo turba co' sogni, o a stento spoglia, Quando si sveglia, la difficil vesta; E va quasi di morte in su la soglia Tra i duri nodi onde legato resta, O cede al fin nel fier contrasto, e vedi Pochi restar della famiglia eredi.

Tu stesso a loro sei cagion di morte,
Se di morbida foglia esca prepari;
Tu, se al freddo Aquilone apri le porte,
O se troppo col foco al gel ripari.
Nè meno del villano o della sorte,
La colpa è spesso de' signori avari,
A cui lor danno ancor non persuase
I vizi a tor delle infelici case.

Volger den le finestre a quella plaga
Onde col suo fratel Favonio spira:
Quinci aura move ognor tremola e vaga,
Che del caldo e del gel tempera l'ira.
Da lei fugge ogni morbo ed ogni piaga,
La ruggine, la muffa si ritira,
Torna alle membra stanche abil vigore,
E grazia e gioventute e riso e amore.

Quattro volte sei giri e sopra e sotto
Fra 'l Tauro ed i Gemelli il suo cammino
Non corse il sole, e dal suo carcer rotto
A pipilar su l'aja odo il pulcino;
Da quest'aura felice anch'ei condotto
Nelle vie della vita al suo destino:
Cura non vil, o che il profitto miri,
O di natura la possanza ammiri.

Altri su i pingui paschi alla pianura
De' candidi giovenchi educhi armento
Pastor felice, e s' abbia altri la cura
Del destrier generoso ai cocchi irtento;
Non io mi sdegnerò come si cura
La greggia del cortile umil concento
Tentar cantando, e pronto al lor periglio
D' aita provvederla e di consiglio.

E però, se la chioccia a covar l'eva Dannaste, o donne, o l'indica gallina ( Poichè forse del forno usar non giova, Benchè cento pulcini al caldo affina), Lei riserbate alla seconda prova; Nè vi punga sua vita aspra e meschina, Se non mangia e non beve, e del suo foco Ebbra si strugge in solitario loco.

Forse avverría che gli affidati figli Malfermi ancor lasciva abbandonassi, E d'un altro furor che la consigli Dietro le fiamme impetuosa andassi. Altra guida per lor dunque si pigli, Che al sen gli accolga e che lor mostri i passi; E che per casi mai tristi nè buoni Fino a più giusta età non gli abbandoni. CXXX

Si prende in vece un ben piumato gallo, Cui fu l'onor viril col ferro tolto, E i sanguigni bardigli e 'l bel corallo Onde giovane andò superbo in volto. Poiche obbliò delle consorti il ballo, E visse in neghittoso ozio sepolto, Viene sul campo mansueto e umano Della prole non sua buon guardiano.

In generoso vin zuppa compose Cauta villana, e se lo tolse appresso, E quella entro del becco a forza pose, Che il gozzo se n'empiè: dal vino oppresso Cominciò ad obbliar tutte le cosc, Quante ne seppe in prima, e fin se stesso. O possente liquor, che i bicchier sacri Vinci di Circe e de' Letei lavacri!

Nè quivi compie la villana il gioco:
Gli pela il petto e 'l vellica d'ortica,
E per conforto al pizzicore e al foco
Sotto quattro pulcin vi pone amica,
Che col becco e col piede a poco a poco
Tempran di quell'ardor l'ira nemica.
Egli, grato a chi l'ama, i primier usi
Più non rammenta entro i pensier confusi.

Effemmina la voce; e l'alto grido,
Onde solea predir l'ore del giorno;
In un roco tenor cangia, e dal nido
Si leva, e chiama i cari figli intorno:
Con lor va la mattina al prato fido,
Con lor torna la sera al suo soggiorno;
E con la pompa delle piume altere
Move qual capitan fra le sue schiere.

E se nibbio o poana abbia mai scòrta
Sotto le nubi che rotando fiede,
E a cercar esca ai figliuolin si porta,
Là dove spera che qualcun deprede,
L'affidata famiglia egli conforta
Con bassa voce a ritirare il piede:
Fugge il timido popolo, e s'asconde
Tra l'erbe, tra le macchie e tra le fronde.

Avvien talor che per l'erboso campo,
Mentre il fiero nemico e la paura
Caccia l'inerme schiera, in qualche inciampo
Urtando cade, ove fuggir procura;
E allor non cerca alla sua vita scampo
Altro che abbandonarsi alla pianura
Lunga e distesa, e star tacita e immota
Senza che d'un respir l'aura percota.

Intanto il predator con larghe rote Scende come desío d'esca l'alletta. Sta il forte guardian con ciglia immote, E in mezzo al campo l'inimico aspetta; Il qual rapido piomba: e poichè vote Trova le sue speranze, alla vendetta S'arma, e incomincia disperata guerra: L'uno combatte in cielo e l'altro in terra.

Vedresti al collo intorno irte le piume Di questo e quel nel minaccioso assalto, Farsi di foco l'uno e l'altro lume, Or ritrarsi, or coprirsi, or trar d'un salto, Agitar l'ali; e mentre quel presume Vincer la prova rivolar dall'alto, Sproni e rostri sonar unghie ed artigli, E far dove eran verdi i fior vermigli.

Treman le picciol' alme ai figli in seno Della vittoria del buon padre incerte; Nè della vita lor pavide meno, Chè temon tosto rimaner deserte. Quando veggono alfin come baleno Fuggir quel fiero via con l'ale aperte, Che la contesa preda ancor sospira Da lunge, e geme di dispetto e d'ira.

Il vincitor con passo grave e tardo Move sul campo ancor turbato in faccia, E'l vinto, che fuggì vile e codardo, Negli atti insulta, e in roco suon minaccia: Il qual poichè si dilegnò dal guardo, Inteso forse a men difficil caccia, L'ire compone e l'abito di giostra, E chiama i figli e meno altier si mostra.

Allor li vedi da' cespugli uscire
Tutti in un punto, e far corona al padre
Lieti, poichè per lui vider fuggire
Il sì temuto rostro e l'unghie ladre.
Egli non par che ad altro intento mire
Che con un guardo a numerar le squadre,
Quasi dolente, se del caro stuolo
Commesso al suo valor mancasse un solo.

O leggiadro spettacolo! ei fedele
Il pauroso esercito raccoglie.
Se vento spira, ei cerca ove si cele;
Se la pioggia prevede, a lei si toglie.
Ei, se striscia per l'erbe angue crudele,
Superbo già delle mutate spoglie,
Squarcia il tumido collo e 'l mena a morte:
Tanto amor l'ammaestra ad esser forte.

Che dirò di chi nano il duce elesse?
Forse perchè la notte o a l'aer greve
Mentre su i figli s'accovaccia, stesse
Sopra di lor più presso terra e lieve;
O perchè meglio simular sapesse
Di quelli il passo diseguale e breve:
Certo, qual che si scelga, ci non si stanca,
Nè d'aita o consiglio unqua lor manca.

Io credo ben che spirito vivace
Informi gli animai che sono in terra,
Quanti ne accoglie in seno il mar capace,
Quanti il giro del ciel ne alberga e serra;
Spirto che presti lor quasi la face,
Per cui ciascuno in suo desir non erra;
E che il supremo Artefice immortale
Lor doni ingegno alla fortuna eguale:

Il qual sì come il cielo empì di spirti
Tra loro in eccellenza sì diversi,
Come in un bosco son cipressi e mirti,
Ed in un prato fior vermigli e persi;
Così fra questi, che fia lungo a dirti,
Di minor pregio ingegni abbia dispersi:
Benchè opera di lor poi non si veda,
Cui libertà d'elezion preceda.

Ma se necessitade anco gli stringa
Di provida natura all'opre loro,
Mira con qual consiglio altri s'accinga,
Altri a compier s'adopri il suo lavoro:
Come il covil si cerchi e 'l nido finga,
Come ai figli prepari esca e ristoro,
Come ognun li difenda, e con qual cura
Stenda il pensiero alla stagion futura.

Qual architetto mai pietra con pietra
Con tanta simmetría pose e ordinanza?
Qual meccanico industre o geométra
Ordì congegno, o misuro distanza,
Che non ceda a un augel che va per l'etra,
Quando tesse le mura alla sua stanza?
O la materia o l'artificio ammiri,
O i rozzi esordi o i più compiuti giri.

Dove altissima quercia intesse l'ombra, Vedi annidarsi i palombi amorosi. Il merlo negro il suo tessuto ingombra Sotto l'edera folta in sassi ascosi. Sotto una pietra alla campagna sgombra Trae la lodoletta i suoi riposi. Chi qua, chi là segreti alberghi e soli Cerca, ove meglio ai rubator s'involi. CANTO SECONDO CXLVIII

Ma in van si cela al guardo accesa face,
Che vince l'ombra più romita e chiusa;
Vede la madre il bifolco rapace,
Che a un ramo solo è di volar sempre usa.
E udì dall'alto il querulo e loquace
Nido che i parti da se stesso accusa;
Appostò il loco, nè pietate il tenne,
E li rapì, che non avean le penne:

La madre, che trovar i figli crede,
Torna con l'esca in bocca all'arbor fido,
E guarda intorno, misera, e non vede
Altro che 'l vôto e depredato nido;
E perchè a tanto mal non sa dar fede,
Spesso li chiama, e ne raccoglie il grido,
Se da vicino o in più riposta fronda
A lei, che piange sì, qualcun risponda.

E va e vien da questa a quella parte Spesse fiate come amor la mena; E poichè tanto errò su l'ali sparte, Che stanca in aria si sostiene appena, Da un ramo all'aura miserabil parte Fa della doglia sua, della sua pena, E guarda il cielo e guarda la campagna, E non cessa un momento che non piagna.

Divino Amor, che ne' terreni petti
Vai seminando le tue dolci cure,
Le incerte gioje, i vigili sospetti,
I desir, le speranze e le paure,
Dammi, che mentre i glorïosi effetti
Cantando m'alzo alle cagioni oscure,
Oscure al volgo, e la cagion tu sei,
Suoni la tua virtù ne' versi mei.

138 DELLA COLTIV. DE' MONTI CANTO SECONDO CLII

Di te parlan gli augei, di te ragiona
L'armento; a te maggio s'adorna e ride;
E col sol, che risorge o ne abbandona,
L'ombra le laudi tue parte e divide.
Io come posso, e un bel desir mi dona,
A te le Muse ubbidïenti e fide
Scorgo, e l'arti campestri, e quanti vanno
Cultori erranti che 'l sentier non sanno.

Che se dal ciel m'ascolti amico e pio,
Non mi dorrò se mi s'infoschi il volto
Sotto il cocente sol lieto del mio,
Più caro assai poichè da me fia còlto.
Corto farò co' rami anche il desío;
E, come i sterpi e i prun dal campo incolto,
I pungenti pensier trarrò dal seno,
Finchè l'età il consente e 'l ciel sereno.

Che posso io più? Se in queste erme pendici Qualche amico gentil mi cerchi un giorno, E a questi occhi miei vedovi infelici Mostri la luce del suo viso adorno, Mi scuserà s'ebbi a cangiar gli amici Con queste piante che mi stanno intorno: Alcun dopo di lor, che tanto amai, Più cortese di queste io non trovai.

E spero ancor che nel solingo loco
Meco fuggendo alcun le civil frodi,
S'innamori de' campi a poco a poco,
E sdegni ogn'altra vita, e questa lodi.
Chi sa che contemplando il vario gioco
Del ciel, dell'aere, e le cagioni e i modi,
Quel che l'ingegno mio vieta ch'io mostri,
Ei non dipinga in più felici inchiostri?

## LASTATE

Į

Parca mensa finora in picciol seggio
Ebbe il verme fanciullo; or che due volte
Desto dal sonno e ricresciuto il veggio
Mostrar da' lacci suoi le membra sciolte,
De' miei versi cortese esser gli deggio,
E pregar il villan ch'oggi m'ascolte;
Chè tanto l'opra più m'incalza e preme,
Quant'è più presso alle fatiche estreme.

Già tra l'ombre e 'l silenzio un tepor dolce, Fido ai bachi compagno, educa il foco; Ei la tenera età lusinga e molce, Ei li conduce al porto in tempo poco: Ma poichè sotto il tetto, ove soffolce Il soppalco de' travi il chiuso loco, Ascende e torna, e si confonde e mesce Talor di fumo lagrimoso, e cresce;

Non sol da quella parte, che rimiri
Il fresco Greco, avrai nel muro aperto
Comodo varco che al bisogno spiri,
E scacci il caldo che non è sofferto;
Ma nel tetto medesmo, ove s'aggiri,
D'ampia finestra inciderai coperto,
Onde sfoghi la nebbia, ed a tua voglia
Ai respir della stanza apra la soglia.

Poría, benchè nol vedi, o 'l secco ardore, Sciolti i bombici molli in sudor lento, Far sì che privi del vitale umore Dispogliassero un giorno i panni a stento; O dai morbidi letti alzar vapore Al cominciar d'un acido fermento, Che l'aura guasta, e stampa all'improvviso Tetre forme di morbi ai bachi in viso.

E allor (credo per doglia, onde in odio hanno Vita e morte egualmente) in su le estreme Sponde del letto discorrendo vanno A perdere i compagni e l'alma insieme. Altri cercando pur di farsi inganno Col cibo alquanto, che gli aggrava e preme, Gonfiansi in prima, e poi rotti a traverso Lascian di lorda sanie il letto asperso.

Dunque reggi il tenor dell'aura calda, Sfogando il troppo e misurando il giusto; E le pasciute foglie a falda a falda Leva e dirada, e allarga il seggio angusto: Vedrai l'alma tua prole ardita e balda La vita a un punto riparare e 'l gusto, E solcar già secura a piene vele De' mortali accidenti il mar crudele:

Chè non sì tosto un velo si distende Di foglia allor su l'avida famiglia, Che dal loco ove giace ognuno ascende, E a quel che se gli offrì ramo s'appiglia. Placido orror di pioggia che discende, In quel silenzio il calpestio simiglia; Ciascun bruca a mezz'arco, e informi e rudi Lascia i tronchi sul letto e i nervi nudi.

Con più cortese man dispensar l'esca,
Con più avara raccorre allor si deve:
Meglio è che un poco si riposi, e n'esca
L'acerbo sugo flatuoso e greve:
Forse mentre la vuoi morbida e fresca,
E indugi, e piove poi, tant'acqua beve,
Che, o la porga o la nieghi, il verme spesso
Resta dal cibo o dal digiuno oppresso.

Pur, del digiun più paziente, sdegna L'acquosa foglia, e più gli nuoce assai; E tu stesso il velen, che i denti segna Di negre stille, rimirar potrai. Ciò un ramo solo a non pelar t'insegna, Prima che 'l sol co' luminosi rai Rompa l'umida notte, e desti i fiori Dal gel gravati de' superchi umori.

Ciò pure il cielo a prevenir t'invita,
Che s'annuvola a un tratto e in pioggia scende,
E della famigliuola sbigottita
L'opra nel mezzo per più dì sospende.
Il verme, che si regge appena in vita,
Si leva e guarda, e 'l caro cibo attende;
Attende in vano, e poi cader si lassa,
E vicino a' fratei di vita passa.

Dunque prudente il mobile costume
Del cielo impara a manifesti segni.
Quando senti talor batter le piume
Quel vento e questo, e non sai ben qual regni,
Che un depone le forze, un le rassume,
Qual chi senza cagion si plachi e sdegni;
E or pajon presso, or da lontan le squille,
Querule andar per le propinque ville;

Segno è di pioggia: e quanto dura il vento, Cominciando dall' ora in che levossi, Tanto il ciel mirerai di nubi intento Mandar giù l'acqua e ridondarne i fossi. Tornerà forse il sole in un momento A rasciugar le chiome ai rami scossi: Più ostinata tempesta Austro minaccia, Che le gravide nubi anzi si caccia.

E ben duolsen colui ch'ebbe men presti
I providi consigli al suo governo,
Quand' era utile il tempo, e le celesti
Vicende o non conobbe o prese a scherno:
Sta su la porta stupefatto, e i mesti
Lumi rivolge all' ostinato verno,
Che aduna d'ogni intorno i nembi opachi,
E non sa indovinar quando si plachi.

Vero è che, il foco allentato, s'allenta
Anche del cibo al verme il gran desio;
E qualora s'inferma o s'addormenta,
Par che d'un giorno ne lo prenda obblio:
Ma quasi del suo mal presago senta
Di tante ore digiune il tempo rio,
Di due giorni o più ancor previen da lunge
Le sue dimore, e maggior fame il punge.

E allor mal si poría tenerlo sazio:
Poi cresce il letto, che levar si dee,
Poichè ha compiuto il suo dïurno spazio
Due volte il sole, onde malor non cree.
O qual sovrasta, se ammuffisse, strazio
Alla tua gente, che 'l vapor ne bee!
Forata d' un respir per ogni zampa
Orme di morte ad ogni passo stampa.

Poi non è facil cura andar levando
Carche di bachi le novelle fronde,
E porle del cauniccio estremo in bando,
Scoprendo il vecchio letto che s'asconde;
E, rotto e tolto quello, ir seguitando
Che alle prime succedan le seconde,
Fin che 'l tutto si muti, e in tanta impresa
Alcun non soffra dalla mano offesa.

So che industri la rete alcuni ordiro,
Sperando l'opra agevolare in parte;
Ma gli effetti al desío tardi seguiro,
E vi spesero in van lo spago e l'arte:
Pochi tra un varco e l'altro alti saliro
Pigliati all'esca delle frondi sparte;
Molti in fondo restaro, e al tor di quella
Crebbero al suo cultor cura novella.

Tra questi studi l'ultimo lavoro
Non è del potator, se abbondar brami
Di schiettissime palme, intorno al moro
Movere il ferro e decalvarne i rami.
E veramente par ch'indi ristoro
Senta, e all'onor di gioventù si chiami;
Ma se di maggio oltre i confin si stende
L'ardita falce, anzi che giovi, offende.

E poi mancan le mani e cresce il prezzo,
E la fretta de' giorni il lavor caccia:
Apre ingiuste ferite il non avvezzo
Reo potator che in quel lavor s'impaccia;
E nel troncar chi si pelò da sezzo,
Il tempo tronca a riparar le braccia;
Il tempo, che su i monti, o presto o tardo,
Testuggine è al venire, al fuggir pardo.

Al cader delle ramora si mira Il frumento calpesto; arde lo sdegno Del furibondo sole; aura che spira, Più non rinfresca il mal tonduto legno. Intanto, mentre a nova pompa aspira Di fronde, e l'umor versa, ond'era preguo, Spesa la vita in vano orgoglio, giace Qual se il tocchi dal ciel fiamma vorace.

Altri del taglio al primo colpo, e tale A poco a poco tramortir su visto; Qual, verde il resto, il suo dolor mortale In un ramo accusò perduto e tristo: Vola morte crudel con tacit' ale Lungo le file a far di vite acquisto; Spiegan seco i pallor le insegne sue, E i velen negri e la deforme lue.

Svelti dal piede i morti al tetto vanno Misere ad innalzar pire funeste: Dolenti i vivi e desolati stanno Le tombe a rimirar con fronde meste: Timidi nell'altrui del proprio danno Mal pôn fuggir dall' esecrabil peste; Chè già serpe d'intorno e opprime il tutto, Come dal vento un lungo incendio indutto;

Che va di tetto in tetto arbitro, e i muri E le pietre, stridendo, arde e dissolve: Nè i miglior gelsi poi sono sicuri; Chè tutti insieme una ruina involve. Degl'infetti sepoleri i vizi oscuri In vano il pio cultor purga e risolve; Chè il successor più verde ivi traslato Suo tributo vi paga ultimo al fato.

Muse, voi la cagion ditemi, e come
Di violato amor tanto sdegno arse:
O forse al giro delle antiche some
L'ampia terrena mole ebbe a stancarse?
Chè non cred'io che Aletto, irta le chiome
D'angui, e di faci armata, a noi mostrarse
Tenti novella dal tartareo fondo,
E di stragi e malor funesti il mondo:

O sia rapido ardor che i rami assalga,
O di gonfiati laghi occulta vena,
Che da' tubi contermini risalga
Alle radici, dove il gel la frena;
E quinci per contagio il mal prevalga,
Quando gli ordini interi a morte mena:
O maligno vapor d'astro nemico,
O di sterpi già guaste errore antico.

Poichè 'l tutto saper non lice, o Muse,
Qualche via di salute aprirne almeno
Non vi rincresca, e le gran tempo chiuse
Arti mostrar, cui ceda il rio veleno.
Non ei già per la fistola si fuse,
Che la terebra ai tronchi aprì nel seno;
E in van sperò di raffrenar sua forza
Chi per lungo canal trasse la scorza.

Meglio la falce ai vizzi rami accorse
Sollecita troneando, e meglio il buono
Letame al buon terren misto soccorse
Chi languía della vita in abbandono:
Ma se al pelar chi del suo verde è in forse
Il cortese padron diede perdono,
Gli ebbe grazia maggior, tornando vivo,
Che di falso libame o lustral rivo.

POEMI DIDASC.

Che se, lasciando il crine intatto ond'abbia Meno il luglio molesto, a lui ritorni, Quando, spenta del sol tutta la rabbia, Porta l'estremo ottobre i freschi giorni, Vedrà co' rami ogni maligna scabbia Cader recisa, e de' temuti scorni, Vindice il ferro, rigogliose e grate Rimetter frondi, e di più lunga etate.

Null'altro medicame a serbar valse
Dal morbo i sani, e ravvivar gl'infermi;
Però colui, cui di più verdi calse
Selve a farne esca agli educati vermi,
Quando al suo fine autunno inchina, assalse
I rami incontro al gel fatti più fermi;
E tanti, in giro tolti, al suol distese,
A quanti il giusto taglio oggi sospese.

Perder la foglia non gli spiacque, certo
Di corla doppia al second' anno, e rise
Di chi temendo il gelo al taglio aperto (2),
Stolto, diceà, che le sue piante uccise;
E di chi pur morì non stette incerto,
Quando al vedovo seggio altri commise;
Chè non pria vel fidò, che fusse al cielo
Stato patente, al sol medico e al gelo.

Cosse le austere glebe al foco, e viva
Calce vi frammischiò; campo novello
Cercò di fresca in seno erbosa riva,
Mutando il vecchio al trasportar di quello:
Così, mentr'egli la speranza avviva
Dei dolci mori, vinto il morbo fello,
Spese con miglior senno il tempo e l'opra,
Che al baco or dee, che a divorar s'adopra.

Ma giunta è la stagione in cui satollo
Cessi dal pasto, e al suo destin soccomba.
Ecco mostra dorato il petto e 'l collo,
E cerca il bosco ove formar sua tomba:
Qui, poichè d'altra vita amor guidollo,
Dove ninfa dormì, surge colomba;
Quasi a spogliar ci avvisi il corpo frale,
E per vita più bella a metter l'ale.

Deh, mentre al letto si ritoglie e rende Il bosco ad abitar, metti ogni cura Che sia molle il toccar; troppo l'offende Il calloso villan con la man dura: Nato a filare ai Re porpore e bende, Le membra egli ha di sì gentil testura, Che, qual pomo cui guasti o tarlo o labe, Le belle membra sue distilla in tabe.

Provvedi ancor, che asciutta ed aerosa
Abbia la stanza, e sia difeso il tetto
Contro il sorce vorace; e dove posa,
Di sarmenti sottil tessi il boschetto:
Pianta d'olente abrótano ramosa,
Ove potría cader, ricopra il letto:
Quivi agli occhi del vulgo il chiudi alfine
Sotto le sacre candide cortine (3).

Qual chi del sol sul monte si fa speglio,
Ove la casa di piantar disegna,
Che non sa ben se a quella parte meglio,
O da quest'altra collocar convegna;
Alfin seco risolve il suo conseglio,
Distende i fili, e i fondamenti segna,
E surgon poi con bella architettura,
Com'è il piacer del suo siguor, le mura.

Tal quel popolo industre intorno mira
Incerto ancor dove piantar sua sede:
Chi qua, chi là, chi su, chi giù s'aggira,
E chi quasi pentito arresta il piede:
Alfin da un lato i primi fili tira,
Nè dell'opera altrui soccorso chiede;
Prende sol da se stesso al suo disegno
La materia e la man, l'arte e l'ingegno.

xxxvii

Soleano già (così degli antichi usi
Memori i vecchi padri udii narrarmi)
Sciogliere i contadin, dopo aver chiusi
Ne' boschi i filugelli, allegri carmi,
Che al mormorar de' tuon misti e confusi,
Quando prepara il cielo i carri e l'armi,
Lusingasser gli orecchi al canto intesi,
E i cuori imbelli da paura offesi.

Altri, come qualor fugge lo sciame,
Nube errante nel ciel, perchè s'arresti,
Piastre batteano e cembali di rame,
Onde fargli al lavoro agili e desti:
Altri credean che del filato stame
Compiesser l'opra più veloci e presti,
Se fosser più villani in schiera uniti
Facili insieme a celebrar conviti.

Ed era legge che nel mezzo istesso
Del tetto, ove il boschetto era disposto,
A un foco di ginepro o di cipresso
Pingue salato porco andasse arrosto:
E fosse il fumo, che salia, sì spesso,
Che l'un non si vedesse all'altro accosto;
Onde non fusse lecito al vicino
I nappi all'altro numerar del vino.

E tanto gli stringea del rito antico Religion, che se 'l padrone ingrato Ricusava talvolta al genio amico Questo ogni anno pagar tributo usato, In ira al cielo, agli uomini nemico Credeasi, e d'ogni speme abbandonato Sì, che mirar dovesse i filugelli Morti sul bosco al cominciar de' velli.

Forse, qual resta al folgore che scende,
Impaurito il pellegrin per via,
Tal gelato tremor il baco offende,
Che in su le verghe il suo viaggio obblía;
O sia che 'l fumo, che odoroso ascende,
Rallegri l'aria contristata; o sia
Che Iddio trovi cortese ai desir sui
Chi del proprio suo ben fu largo altrui.

E però fosse avaro o fosse stolto
Chi gli aviti costumi in obblio pose,
Non conoscendo il vero che ravvolto
Sta sotto il vel delle cagioni ascose;
Non lascerai già tu che al freddo còlto
Resti il verme ozïoso, allor che impose
La tela al subbio; e, se fia caldo il giorno,
Freschi venti indurrai dentro il soggiorno.

Non tornerà nel ciel la sesta aurora,
Che tolto il velo dall'estreme sponde,
Quasi giardin che a sua stagion s'infiora,
Vedrai la selva aver mutato fronde.
Qual d'argento si veste, e qual colora
D'oro le cime, e nuovo crin diffonde,
E nuovi frutti, che a raccorre invita
La man, che per miracolo gli addita.

Siede il canuto padre al bosco appresso, Mariti e spose co' minor famigli: Chi è più saggio, raccoglie il doppio sesso, Onde all' età seconda il seme pigli; Dico di quella a cui veder concesso Fia l'alta stirpe propagar ne' figli; L'altra, già spoglia dell'aurata bava, Nella caldaja tua si svolge e lava.

La feconda farfalla e 'l maschio audace Col guardo giudicar potresti in vano; Basta che non sia 'l bozzolo fallace, Ma all'orecchio vicin parli e alla mano; Suoni come la siliqua loquace, Che del secco pisel risponde al grano: Fuggirai quel che a questa prova è sordo, O ferito, o compresso, o molle, o lordo.

Facil cura è la vostra, o donne, intanto De' bozzoli miglior tesser corona; Fresco albergo cercarvi, e da quel canto Disteso un vel, qual la fortuna dona, Farne il suo grembo al piede, e aspettar tanto, Che, come a mano a man si disprigiona, Còlti i brevi imenei, sen vada a prova La non vergin farfalla a metter l'uova.

Vostra cura esser dee tanto tesoro Celare al caldo e alla nitrosa muffa: Vostra, se il naspo è tardo al suo lavoro, E 'l prigionier colla prigion s'azzuffa, Di crivello in crivel porlo al martoro Del forno, dove in suo vapor s'attuffa: Io non posso indugiar, perchè m'affretta L'erba sul prato, che la falce aspetta.

Se 'l vuoi di grato odor, s'ami far licti
I buoi col fien, sì come l'orzo suole,
Tra 'l maturo e l'acerbo il prato mieti,
E guarda il ciel, se ti promette il sole.
In un sol dì, s'altro destin nol vieti,
Tagliar, seccare e via ripor si vuole:
È il fieno della stalla il nerbo primo,
Come il son de' tuoi campi i bovi e'l fimo.

Dunque allor che da' monti umido ancora
Scocca co' primi albóri il dì recente,
E l'aura desta a prevenir l'aurora,
E gli augelli a garrir soavemente,
De' falcati villan la turba fuora
Esca su l'erba rorida, lucente:
Fischi l'acuta lama, e s'apra il varco
Ricca di mille vite al trar d'ogni arco.

Oh qual perde piacer chi cova il letto
In sì bei giorni alle cittadi in seno!
Non vede al primo sol le spalle e 'l petto
Indorar la collina e 'l campo ameno;
Non dell' odor da mille fiori eletto
Sente gir l'aura depredando il fieno;
Nè sa quanto sia dolce ombrosa balza
Premer sedendo allor che 'l dì s' innalza.

Il grato orezzo tra la siepe intesta
Le argute penne lievemente scuote:
Canoro squillo sotto la man presta
S'ode su i ferri ad alternar la cote.
Tutta per ogni lato ai lavor desta
Suona la villa di diverse note:
Di martelli e d'incudi il tetto echeggia,
E di lucidi acciar l'aria lampeggia.

Già non si sta a filar la forosetta, Piena gli occhi d'amor, di gioja il core; Ma vien sul prato, e 'l sol, che la saetta, Col canto inganna, e la fatica e l'ore; E spezzando talor la canzonetta Al vivo ostro natio cresce l'ardore, Vòlto un guardo al villan che stava attento A mirar sue fattezze e 'l portamento.

E del pudor gelosa, ond'arse in volto, Contro i cupidi sguardi il cappel gira, Non più schermo del sol, ma là rivolto, Ove ozïoso l'amator la mira: Quel riprende il lavor che di man tolto Gli avea il diletto, e a nuova laude aspira; Cresce l'opera a prova, e senza tregua Chi straccia il fieno e chi le antane adegua.

Tra i pettini e le forche si dispensa L'opra: chi va, chi vien, chi torna indictro, Fin che vedi su l'erba ornar la mensa Senza lucidi peltri e senza vetro. Ciascun là siede, ove più l'ombra è densa; Rinforza il grillo e la cicada il metro; Scherza su i volti di color di foco Tra la rozza baldanza il riso e 'l gioco.

Intanto fra la seta e 'l fien divisi Delle piante minor la cura assalci; Selvaggi e innesti con diversi visi, Che corregger si den, virgulti e tralci. Par che la messe a un punto anche ci avvisi Col color, col susurro a mutar falci, Depor le lunghe ed impugnar le brevi; Nè sai, cui prima il tuo soccorso devi.

Tal de' monti è 'l costume: inerti in prima E ritrosi al piacer che il caldo adduce, Par che temano ognor che il freddo opprima I parti vaghi di mirar la luce: Finchè vince natura e cede il clima; Ma sì gli sforza ancor, che li conduce Tutti insieme ad un porto, e lascian poi Incerto il buon cultor de' pensier snoi.

Oh se di due villan, sarchio e pennato,
Più che gagliardi, a ben trattare accorti,
Fida compagna si traesse a lato
Il signor diligente, ove si porti,
In quanti usi gli fora utile e grato (4)
Volger lor mano ove i bisogni ha scorti,
Senza pregar chi non l'ascolta, inteso
A maggior opre e di superchio peso!

Giocondo gli saría di pronta aita
Soccorrere al vivajo ove entrò l'erba,
Che predando l'altrui ricrebbe ardita,
E le piante minor vinse superba:
Poría qui 'l taglio usar, quivi le dita,
Com' è l'etate pure o adulta o acerba,
Alzar chi cadde tra le fronde avvolta,
Slacciar chi è stretta, ed allacciar chi è sciolta.

Poría così contro l'estiva arsura
Larga a chi nasce ministrar rugiada;
E perchè il suol non calchi, il qual s'indura,
Ma qual pioggia lievissima sen cada,
Coprir di trita paglia la pianura,
Onde quella percota, e poi sen vada
Lenta stillando, e men l'umor s'involi
Sotto quell'ombra dai cocenti soli.

L'altre piante men tenere dar segno Vedría del lor bisogno, ove le intenda; Torría l'ombre voraci, e qual del legno Per lo gambo o dal piè sortita ascenda. Tal de' già messi rami odia il men degno; Altra cerca uno spin che la difenda, Chi un palo ove s'appoggi, o una verbena: Leggiadre cure, onde la villa è piena.

Così la verde siepe ne consiglia, Così più assai la vite giovinetta, Or che più cresce e più dell'aer piglia, Sì come il suolo o sua forza l'alletta. Misura adunque con accorte ciglia I sorcoli miglior di quanti metta, E quei lasciando ai primi dì, la torma Spoglia degli altri, e a lei dà legge e forma.

Se ai peri, ai gelsi già potati, e spesso Al più vecchio troncon nel verde mese, Scossi i bastardi figli, hai sol concesso Che alla prole miglior faccian le spese; Perchè alla vite del soccorso istesso, Or che tel chiede, non sarai cortese? Perchè lasci che tanto inselvi ed erri, Che un di non sappi ove attaccarle i ferri?

Pur non vid'io, per quanto innalzi o stendi I tuoi monti, il tuo pian, Verona mia, Chi dal prim' anno suo la vite emendi, Donando a lei sì facil cura e pia. Ciaschedun per più anni i crini orrendi Crescer vi lascia ad ingombrar la via, E, com'abbia a formarla incerto, poscia Il corpo tronca con mortale angoscia (5).

Di che ella offesa o cede al fato, e fonde
Lo spirto in doglia e in lagrime, e vien manco
Per la gran piaga; o, se al desío risponde,
Durando in vita, pullular dal fianco
Vedi selva di scabre, ispide fronde,
E le foglie d'un pel ruvido e bianco,
Non d'umor, ma di stoppa i nervi pregni,
Di steril genio manifesti segni.

LXV

Io, io gli ho visti con mia doglia, ahi lasso!
Di rossigno color, come serpente,
Dal vecchio tronco con distorto passo
Irsuti sì, che fan ribrezzo al dente,
Immaginando sol, tra l'erbe e 'l sasso
I saeppoli uscir. Ahi crudel gente,
Che gli obblïasti in prima! Ora molt'anni
Lor non potran mutar costumi o panni.

E così giusta alfin Natura e Dio
Debito al reo cultor castigo impose;
Chè, poichè il prese di sue viti obblio,
E la falce da un canto e 'l sarchio pose,
Avaro per più anni al suo desio
Trovò quel tralcio che al fruttar compose;
Chè tardi crebbe, o mal convenne amico
Troppo giovane legno a legno antico.

Piegato appena si lasciò dal tronco,
O se pur vi s'attenne, altri fratelli
Pullularono intorno al fusto monco,
Del primo seggio emulator rubelli:
Nè valse che a stagion fosse ritronco
Lo stuol crescente; or questi usciro, or quelli,
Com'esce in più rampolli acqua furtiva
Tra sasso e sasso di fontana viva.

Tal certo non sarà la palma eletta, Se con due occhi il capo alzar si scorga, In cui sia tutta la virtù ristretta, Che dal tenero piè risale e sgorga: Gir la vedrai dell'alte frasche in vetta; Nè sarà che del taglio alcun s'accorga, Quando al novembre con maestro modo Suo legno acconcerai vicino al nodo;

Rasente sì, che non vi resti scheggia Del vecchio spron, che leverai di volo: L'una con l'altra etade si pareggia, Che sembra una sol verga, un tralcio solo. Per lo dritto canal sciolto passeggia Quanto l'aere d'amor le infonde, e'l suolo, Senza ch' altri il disperda, o 'l corso intoppi Tra 'l duro varco dei difficil groppi.

So ben che quando la vedrai più bella, Più che nuove stagion l'anno rïapre, Spiegar l'onor della nativa ombrella Che all'occhio spettator varco non apre, Voglia ti sentirai di spiantar quella Che imita il piè delle distorte capre Nodosa e curva, e ancor non s'apparecchia A metter l'uva, e in gioventute invecchia.

E alla speme miglior tutto rivolto La purgherai dall'erbe; al gregge i passi Chinderai su la via; vedrai che sciolto Senza la musoliera il bue non passi; Non lascerai che il palmite travolto Guasti per terra i crini erranti e passi; Lo torrai sulle frasche, onde s'aggrappi, E 'l vomer fugga, e 'l contadin che zappi. Oh dolce forza di natura! oh legge!
Oh gran virtù che l'universo stringe!
Intende ella il pensier, che la corregge,
La vite, e lieta a spaziar s'accinge:
De' capriuoli suoi cornuto gregge,
Quasi altrettante man fra i nodi spinge;
E, se pria giacque al suol caduca e frale,
Or di salire al ciel cerca le scale.

E ad ogni ramoscel che per via trova,
Con quelle corna lo circonda e allaccia,
E, come cresce e articoli rinnova,
Sempre di grado in grado oltre si caccia.
Tacciasi omai di Brïareo la prova;
Chè, benchè cento mani e cento braccia
Snodasse, pur non ebbe arti sì belle.
Da torsi al mondo ed affettar le stelle.

Or qui cosa dirò, che, se il suo pregio Ne conosci, e 'l bisogno ai miglior giorni, Picciola non parrà, sì che in dispregio Debba io temer che 'l mio parlar mi torni. Gli oppietti e i frassinei, che sono il fregio De' campi tuoi, più che gli abeti e gli orni Delle gran selve, or che le vigne assetti, T'insegno a un tempo a non lasciar negletti.

Sai tor gl'inutil germi, e farne rari.
I ramoscelli onde si fan ghirlanda;
Ma non saprai, quai da lasciar più cari,
Quai sien vili da torsi, e da qual banda.
Dunque forma di croce il legno impari,
Che tagliando la riga i rami spanda,
Sì che quando la vite a lui si guida,
Quinci e quindi ritrovi ove s'assida.

Che se d'un braccio mai ti verrà meno
L'arbore, o spunti dalla parte opposta,
Lo formi il ferro, ed una gemma almeno
Serbi a suo loco; e la vite ne scosta:
Che se frondosa il crin, gravida il seno,
Gli scorra indosso, e non su i pali imposta,
O lo adugge o deforma, o sì come onda,
Quando è spinta dal vento, il legno affonda.

LXXVII

Ma chi sarà de' contadin che intenda
A tante cure con discreta mente?
Cui quell'amor, quella pietate accenda,
Che spesse volte il suo signor non sente?
Ah lasci egli, che può, gl'indugi, e scenda
Il poggio, e tragga, ov'è mestier la gente
Col suo proprio tesor; nè aspetti ch'altri
Il bisogno a veder sieno più scaltri.

Il villan, che sa troppo le sue colpe,
E sta in pensiero di cangiar signore,
Astuto nel suo cor, come la volpe,
Qualche scusa ritrova al proprio errore:
E temendo ingrassar ciò ch'altri spolpe,
Coglie il frutto presente, e sdegna il fiore
D'una tarda speranza; e par che rida,
S'altri credulo troppo il punge o sgrida.

Finge inutil cagioni: il suolo inetto
Accusa, i tempi, il cielo, la fortuna,
Gli augelli, i vermi, il variato aspetto
Delle stagion, della mutabil luna;
E lei di buono e di sinistro effetto
Condanna, se le corna apre o raduna;
Nè mai se stesso non riprende, e perde
Il tempo che mai più non si rinverde.

Deh pigro almen non sia, quando rimiri
Curva sul campo mormorar la spica!
Sai, quanto il ciel volubile s'aggiri,
Come perda un momento ogni fatica:
E rammenti i dolor forse e i sospiri
Del mesto anno, in cui grandine nemica,
Mentre aguzzavi i ferri, in ciel s'accolse,
E la sperata gioja in pianto volse.

Fiera vista crudel! la ricca messe
Che da un margine all'altro il campo empica,
E a un fiato di vento che sorgesse,
Con onde d'oro fluttuar parea,
Mirar, sotto il rio nembo che l'oppresse,
Perduta ogni beltà che prima avea,
Chinarsi al suol, nè i colpi fuggir anco,
Che le fiedono il capo e 'l fragil fianco.

Stoppia inutile e vil non è distinta,
Ove il ginocchio, ove le ariste colchi:
Converso è in aja il campo; urtata e spinta
Vôta riman la paglia, e pieni i solchi:
Piange la terra di pietà dipinta,
Piangono col padron donne e bifolchi,
E i vecchi infermi di speranza privi
Chiaman felici quei che non son vivi.

Ah! se d'ogni peccato intera e pura
Sia la tua vita, o se ti grava il core
Commessa antica colpa, agli altri oscura,
A te nota abbastanza e al tuo Signore,
Se d'espïarla almen ti prenda cura
Con la debita ammenda e col dolore,
E si cessi il tuo mal, che in te non scenda
Spirto di foco o di procella orrenda;

Poichè egli Iddio, no 'l temerario caso, Contro l' nom che s' innalza a fargli guerra, Egli è che versa dal profondo vaso Tanto tesor del suo disdegno in terra, Col cor pentito, e con il ciglio raso D' ogni baldanza rea le falci afferra, E ad ajutarti all'opera provedi Chi è più innocente, e peccator non credi.

Io di giovani donne, che di madre Non sostennero ancora il grave incarco, Indur vorrei le mietitrici squadre, Che non temon piegar la vita in arco: De' più destri villani atte e leggiadre Al par sen vanno, e misurato e parco Chieggon tributo, nè sopra la riga Lascian fuggirsi inosservata spiga.

Use a vegliar le lunghe notti, e poco Raccor dal fuso e dai tessuti panni, Son del poco contente, e in festa e in giuoco Per più ricca mercè volgon gli affanni: Non le lascia sentir del giorno il foco Quella giocondità che vien dagli anni; E credo che più lieta i biondi crini Alle vergini man la messe inchini. LXXXVII

Sol, poichè fia da un sole intero adusto Sul campo ogni manipolo, lo leghi Uno, ed un altro contadin robusto Punti il ginocchio e la caviglia pieghi. Ei regga de' covoni al peso ingiusto; Nè alla spigolatrice il passo nieghi, Che a raccorsi del pan pel verno intesa Vien tra la speme e tra 'l timor sospesa. CANTO TERZO

Empio chi la riprende, o le dà impaccio;
Degno che un dì peregrinando vada
Tra la sete e 'l digiuno al caldo, al ghiaccio,
Senza pietà, per barbara contrada!
Sol delle spighe che fuggîr dal laccio,
Sul capo del covon, perchè non cada,
Questa e quella raccoglia, e l'altre lassi
Senza voltarsi indietro, e innanzi passi.

Ma tu, poichè ogni cosa avvolta in corso
Di tempo e di fortuna, quasi legno
Che a seconda si mova al fiume in dorso,
Ritorna indietro senza alcun ritegno,
Se l'arte ogni anno con fedel soccorso
Sollecitando l'opera e l'ingegno
Non la frenasse; e tralignante e vile
Tornerebbe il frumento il più gentile;

E sai che tal la prole si dimostra,
Quai fûro i genitor, non far dimora;
E sul campo miglior qual più s' innostra
Frumento, e per valor vie più s' onora,
Quello a' tuoi mictitor prudente mostra,
E da legarsi a "parte imponi ancora,
E da riporsi infinchè il tempo torni
Della cara tritura i caldi giorni.

Allor, senza slacciar la spiga eletta,

Scuoter devi ai covon l'estrema testa,
E far ch'uno ed un altro ivi si metta,
Ch'eguagli il tuo desío quel gran che resta:
Così fecondo seme il campo aspetta,
Così non misto di zizzania infesta;
Poichè, avvinte nel piè l'erbe nemiche,
Il fior ne vien delle più belle spiche.
Poemi diasco.

Che se fra 'l grano audace si rimira,
Quasi pioggia, grondar l'ispida avena,
Che sola di salir tant' alto aspira,
Ove 'l loglio e 'l cardon non giunge appena;
Tu 'l calamo ne scegli, e fuori il tira,
Fin che possa venir chi a casa il mena
Verso la sera, e a lui gli ordini imporre,
Come s'abbia a raccor, come deporre.

Come buon capitan ch'entro alla rocca
Provede, e a quei che son di fuori attende,
E col caval, che di sudor trabocca,
Va innanzi e 'ndietro, e la battaglia accende:
Così il padron su i campi e dove tocca,
Dentro l'albergo, con eguai vicende
Segue la sua vittoria, or che le bionde
Chiome gli presta, e 'l brutto calvo asconde.

XCIV

Pria che venga il bobolco in su la stoppia Per tor la messe e ricondurla al tetto, Acciocchè il gran, che dalle ariste scoppia E si perde per via, trovi ricetto, Sappia da lui come il lenzuol s'addoppia, Come adagi i covon sul'novo letto, Che si guardin nel capo, ed i supini Calci da lacerar dieno agli spini.

Seco un altro rimansi, e acconcio il sito
Prepara sotto il portico alla biada,
E lo strame e la polve, ond'è forbito,
Fa sì che in fimo a convertir si vada:
Quegli sgombra gli arnesi, e 'l fa spedito;
Questi ai polli d'entrar chiude la strada,
E scrive su le soglie di quel loco:
Nessun qui passi, ch'abbia in mano il foco.

E poichè senza viso e senza nome
Mille semi la stoppia asconde al guardo,
Tempo aspettando a risvegliarsi, come
Favilla sotto il cenere bugiardo,
Che ajutata dal vento alza le chiome,
E stride e scoppia per vulcan gagliardo;
E tal l'erba nemica ergesi e serpe,
Se il vomer non la opprime, arando, e sterpe:

Lusinga l'arator que' semi in prima,
E lor prega le piogge, onde risorti
Meglio al secondo assalto alfin gli opprima,
E ingrassi i vivi il seppellir de' morti:
Non con altr'armi guerreggiando estima
Vincer tal peste e vendicarne i torti;
Benchè l'armento indur vi giovi o face,
Cui fomenti, mentr'arde, aura seguace.

Qualcun nel campo, che a posar destina
Nel vegnente anno, il saraceno sparse;
A cui, se la stagion benigna inchina,
Nè scendon l'acque al suo bisogno scarse.
Empì 'l granajo, e ricco di farina
Potè contra l'inverno un pezzo armarse,
E del miglio sprezzò la messe ingorda,
Che mal prova sul monte, e il campo lorda.

Già lietissimo il sorgo a mezzo il corso
Di sua maturitade altro non chiede,
Che dell'ultima zappa il pio soccorso,
Che gli mova la terra e calzi il piede:
Sotto del pannocchiuto incarco il dorso
Curva, e 'l fronzuto crin pasto concede
Ai buoi che araro, e forte e paziente
Più tempesta non teme e sol non sente.

Ma tu 'l senti, o signor, cui forse dole Sotto il fervido giorno errar pe' campi, E ricerchi un respir d'aura che vole, E tempri in parte i vaporosi lampi: Non io tra cittadine ombre dal sole Ti mostrerò rifugio che ti scampi: Ardon là i vasti tetti, ardon le mura Di foco il giorno, e tutta notte dura.

Vien dunque meco; e, mentre all'opre inteso Della ricolta sospirata il volgo Degl' industri villan, d'amore acceso, Pur non aspetta, se a guardar mi volgo, Nel cavo sen del monte il più scosceso Vedi come all'estivo ardor mi tolgo: Natura, ivi dall'arte aperta il seno, Se stessa a contemplar concede appieno.

E chi sa che real Mente sublime, Cui di raro saper Dio grazia infonde, Fuggendo il sol che alle superbe cime De' salvatichi gioghi arde le fronde, Facile al suono delle agresti rime Non porga orecchio? e per le vie profonde Non mi segua del monte, e aiti i carmi Le fredde vene a penetrar de' marmi?

Io non dirò delle selvose spalle, Di tante legne tributarie al foco, Che formar ponno per l'aereo calle Mille vapor che van nôtando a gioco; Onde sudan le frondi, e 'l sudor falle Larghe ministre di rugiada al loco: Non della pioggia, che in tal modo apprende L'orme, onde ai fiumi e poi nel mar discende: Non parlo dei canal che, sì come angue,
Tortuosi s'aggirano, ed han freno
Tra pietra e pietra, onde l'umor non langue
Ai chiari fonti, ai cheti laghi in seno;
Che poi, converso in revolubil sangue,
Tutto nutre vagando il regno ameno
Del vulgo vegetabile, e si mesce
Ristoro agli animali, albergo al pesce:

Non dirò, come alzando i monti in prima Insuperabil vallo incontro ai venti,
La providenza eterna in su la cima
D'erbe gli ornasse mediche, possenti,
Varie, sì come il suol, sì come il clima;
Come n'empiesse il sen di zolfi ardenti,
Come tra breccia e breccia aprisse i calli
D'aggrommar misti e da stillar metalli.

Chiari pregi son questi, onde lor viene
Fama che 'l suon per tutto ne diffonde,
E canta, come in prezïose vene
Altri l'argento e l'ôr genera e fonde;
Com'abbian altri d'adamanti piene
E di rubin le viscere feconde,
Ornamento de' Re, fregio e monile
Al collo, al crine, ad una man gentile.

Dico di quei tesor che non avari
Serbano a te, Verona, i colli tuoi,
Con minor fama si, ma non men cari,
Se 'l merto e gli usi rammentar ne vuoi:
Materia agli edifici, alti ripari
Contro l' Adige tuo quinci aver puoi;
O di perpetna massa escano incisi,
O in lastre piatti e per filon divisi.

Alta sessanta piedi di misura
Questa, ov'io seggo, erma petraja ascende,
E più, se non che al guardo il piè si fura,
Che forse giù fin nell'inferno scende:
Per qual non so d'artefice natura
Opera in larghi piani il corso stende,
Che, per quel che con l'occhio se ne mira,

Ben dieci miglia di collina aggira.

Tutto, quant'è, che di facciata scopra
Senz'arbori lo sterile petrone,
Par che in cent'anni sia per arte ed opra
Tagliato a piombo a forza di piccone.
L'augello appena ivi salir s'adopra,
Non che 'l possan le bestie e le persone;
Dico l'augello delle pietre amico,
Ch'ivi pasce ed alberga, il vago pico:

Quel che lodato in più famoso canto
Vider le balze d'Aventin superbe,
E che finsero poi che con incanto
Circe mutasse di veleni e d'erbe,
Sì che di Re non par ch'altro che 'l manto
Delle purpuree penne oggi non serbe;
Quivi sta solitario, e dell'avita
Dura frugalità gli studi imita.

Al mezzo della fronte alza le scale

Lo scarpellin dello scoperto masso:
Impiombato martel, dov'è più frale,
Spinge un'asta d'acciar che gli apra il passo:
Tanto di corso in corso or scende, or sale,
Che può starvi a seder fra sasso e sasso:
Pietra son le pareti e pietra il tetto
Del nuovo albergo, e pur di pietra il letto.

Bianca la prima si discopre, e bianca
Pur la seconda, a lei minor compagna:
Un'ocra le divide, in cui la stanca
Falda del sasso si riposa e stagna.
Incisa intorno la perpetua panca,
Quasi coperchio di tomba terragna,
Si leva, ed offre al ferro, che la solca,
Lei, che sul letto inferior si colca.

Tal da un ruvido pel che vi si tosa,
Ben d'altro che di lana, e tal gentile
Detta è da' bei costumi; altra stopposa
Sfida le eterne piogge e 'l verno ostile:
Rabida è questa, e a chi di ferirla osa,
Scavezza in mano il mal temprato stile:
Qual de' cembali imita il suono e 'l nome,
Qual si cangia di volto e qual di some.

CXIV

Non di livido verde o di ferrigno
Bardilio ogni parete ornar si suole;
Nè d'Affricano sempre e di sanguigno
Dïaspro, nato dove nasce il sole:
Anche de' marmi, onde m'è il ciel benigno,
Alza palagio e tempio illustre mole:
E 'l sa l'Adige c 'l Po real, che in corso
Si vide i colli miei nôtar sul dorso.

Quinci sonoro il suol sotto le rote
Calcabile s' offerse; angoli ed archi
Ebbe la casa, e l'alta loggia immote
Basi delle colonne ai gravi incarchi;
Ponte, pila, mulin, dove percote
L'onda inquïeta, invïolabil varchi;
E mensole e cornici ogni magione,
E 'l muro cittadin scudi e corone.

Ma l'alma villa, or che l'estiva arsnra I manipoli cuoce, e i coreggiati Chiede, e la ricca esercita tritura, Non sol le volte e i portici elevati Da voi, colli, riceve, e palchi e mura, Ma l'aja ancor, che di petrosi strati Soprastata in bel quadro aperto e piano De' percossi covon non perde un grano.

Miglior di lei, cui grave appianar tenta Cilindro, e creta solidar tenace Che ti divora il gran, quando s'allenta Sotto la pioggia, e al gelo si disface. L'ara il lombrico, e sputa, e s'argomenta Porvi 'l granajo la formica edace; La fende il sol; profonda orma vi lassa La gente, il carro e ogni animal che passa.

Benchè, com'è il bisogno, ei pur si scusa Che altro modo non ha: lui si riprende, Che de' tesori suoi stolto non usa, E col fango e la polve ancor contende. Qual più degna opra che, qualor diffusa La messe sotto i colpi si distende, Aver più mondo il gran, secca la paglia, E sempre pronto il campo alla battaglia?

Ove, poichè divise a coppia a coppia Venner donne e garzoni, e 'l primo lembo Corseggiaro e l'estremo, e fuor ne scoppia Turgido il grano, e piove all'aja in grembo; Tra le gare d'onor l'arida stoppia Vola dritta e riversa, e fuma il nembo Delle fragili ariste; il giorno bolle, Lava le spalle e i petti un sudor molle.

Nè sol dalle natie petrosé cave
Viene alla trebbia più securo il letto,
Ma al torchio e alla cantina; e con non grave
Spesa la gronda e 'l culmine del tetto:
Però tocca al padron veder di trave
Qual soccorso domandi o d'architetto
In sì bei dì, che più lunghi e sereni
Par che amico a quest'opre il tempo meni.

Degno è di lui lo studio, o più securo Seggio alle accolte messi si prepari, O si scaccin le piogge o saldi il muro, O miglior luce la finestra impari.

Quante volte le valve al verno duro Cercò l'uscio patente, onde ripari La famigliuola misera, che gioco Del vento si mirò ristretta al foco?

Gente infelice, e in che peccò, qualora Rodendo arido pan, bevendo il fonte, Sol per servire al suo signor che onora, D'affannoso sudor bagnò la fronte; Ond'abbia, ahi lassa, ad abitar talora Peggior covil che non alberga in monte Selvaggia fera, il fumo la molesti, La morda il nitro, e la latrina appesti?

Ov'è l'onor delle montane ville,
Se al ben non serve della gente nostra?
Che giova che di drappi arda e sfaville
La casa del signor con ricca mostra?
Difenda il pio villan, lo tolga a mille
Morbi e mostri del loco; orni la chiostra,
Sì che 'l topo ne snidi, ed altri asili
Si cerchi Aracne, ove sospenda i fili.

Sovente ancor le care stalle inonda Umor segreto, e lurido serpente Tra i presepi s'assise, e strame o fronda Contaminò con velenoso dente: Spesso liquido sal dall'alto gronda, E impiaga 'l bue di pustola rodente; O il letto mal declive un di costrutto Mai nol lascia posar col fianco asciutto.

A questo proveder, por suo soggiorno Uopo è alle rustich' arme, allor che han pace; Dar le fauci al cammin, la bocca al forno, Servir de' polli al popolo loquace; Vestirne il chiuso in marmorato adorno. Che men v'insulti pulice mordace; Dispor nel crasso muro acconcio nido, E contro ogni stagione albergo fido.

Che se avvien poi che de' giocondi mori L'adulta selva a meditar ne induca Novelle stanze e nuovi abitatori, Onde la laude tua chiara riluca; Vedi quanta materia ai tuoi lavori La bella impresa, e quanta gente adduca: Qual cura di lor forma a premer t'abbia, Qual di comodo legno e calce e sabbia. CXXVII

Buon l'esempio è al disegno: util si taglia Rovere ed olmo, se la foglia imbianca: Calcárico alberese il foco squaglia, Com' ogni pietra ruvidetta e bianca: Passa a traverso di ferrata maglia La sottil ghiaja; e s' ha là, dove stanca Posò l'onda il torrente, che d'intorno Rapilla in prima, e la portò sul corno.

CANTO TERZO

Havvi campo talor che i bovi affanna; Sì dal corpo degli altri è posto lunge Membro diviso; ivi non è capanna Che alberghi l'arator; forca non l'unge: Saran più lustri omai che si condanna Al vomer solo, che il vigor ne emunge; E pur sarebbe il più ferace, un tetto Solo che avesse, al pastorel ricetto.

Nè qui son viti da brucar; pastura Ministra il luogo; a dissetar l'armento Qui scorre il fonte; amabile frescura Dispensan l'ombre che vi move il vento. Se, quanto del suo cerchio il sol misura Tra 'l Montone e la Libra, alloggiamento Quivi abbia il gregge, e i concj al campo dia, Più fertil terra al paragon non fia.

E la materia all'edificio è presta: Star vi può il muro ed assieparvi un prato: Nè avrai di volgar sasso opra contesta, Ma di solido nembro ivi pur nato; Di quel che tinto in porpora la vesta Spiega, e tra bianche liste il manto aurato, E fa dei Re superbi e de' guerrieri, Funesta pompa, i monumenti alteri. CXXXI

Noi, che la terra al di supremo accoglie, Non arche indi formiam, nè sculto avello; Ma vasi al mosto, e gran pilastri e soglie, Duro studio di punta e di martello. Chi scava immenso labbro, ove raccoglie D'ogni oltraggio secur l'olio novello; Chi la conca dell'acque, ove si specchia Tra la casa e'l giardin colombo o pecchia. A che ridir, siccome, allor che uscio Dall'urna antica del paterno fonte, Scorra chiuso tra i marini il mobil rio Di canal in canal le vie del monte? E come dalla valle, ove restio Perdería 'l corso, lo trasporti il ponte, Di marmo anch'egli, e sia di marmo il lago, Ove accheta l'umor tremolo e vago?

Se al soave gorgoglio, allor che scende, Se alla dolce ad udir cara armonía, E di cui non miglior le balze orrende D' Emo selvoso intenerir solía, Vedesti mai come le orecchie tende L'assetato orticel che ber desía, Non ti dorrai col fresco umor, che perde, Nova in lui richiamar la vita e 'l verde.

Così, dove ti volga, e salde e integre Miri le membra della villa intorno, Del domestico albergo afflitte ed egre Le stanze non vorrai con onta e scorno, Qui spender giova, e ritornarle allegre, E fra gli agi onorati il loco adorno Render così, che ognor lieto e ridente Viver ti piaccia al tuo poder presente.

È il podere un amico, il qual, se culto Da scambievoli uffici usi con fede Col caro amico, dell'ingegno occulto Tutti i costumi di saper concede; E quel, che intende amore, e che l'insulto Di chi l'offende, manifesto vede, Riparar cerca; ma, se mai nol vegga, Come ai bisogni suoi fia che provegga?

E come il vedrà poi, se vive altrove?

E qui come vivrà, se abborre il loco?
L'opre degli avi rammentar ti giove,
Che ad alzar l'umil villa estimar poco
Cavar celle profonde, e passar dove
Solo il varco s'apria l'arte del foco:
Torreggia ancora il muro, e forse fede
Ora non fa che dell'indegno erede.

Oh qual si mostra al passeggier talvolta
Chiara antica magion, primo ornamento
De' colli un tempo, or fra l'ortica avvolta
Starsi ignuda alla pioggia, aperta al vento!
Stillan gli émbrici aurati, e vi s'ascolta
Esercitar notturno il suo lamento
Infausto strige; i Genj ospiti amici
Esuli abbandonar poggi e pendici.

Quel dì gli nocque, in cui giovane ancora
L'imprudente signor mosse lontano
Dalle avite colline, e a far dimora
Venne de' cittadin tra 'l vulgo insano:
Nè contento di ciò, sciolse la prora
I perigli a tentar dell'oceáno,
Infeconda campagna; e i tesor sui
Vi spese incauto, e non lucrò gli altrui.

Duro esattor succiò le terre, e colse
Le messi in erba, e col villan contese:
Seco dai campi al suo partir si tolse
L'util colono, e a ingentilirsi apprese.
Giacque l'usata marra, e non gli dolse
Se tra le piante da mestizia offese
Esultò la gramigna; e in modi strani
Arsero i solchi e germinar tafani (6).

Amor, che solo il pigro ingegno avviva Di studi agresti, e a nobili opre accende La spenie de' cultor che tanto ardiva, Su le mutate or piange aspre vicende : Non argini o ciglion di riva in riva Medita più, non alla cura intende De' lieti armenti; muor la vite in fasce; Le biade orrida lue depreda e pasce.

Tal se nobil garzon, dolce pensiero Delle amanti fanciulle, arda e consumi Di Venere il velen, l'onor primiero Perde del volto, e al suol declina i lumi: Lui non d'agil palestra o di destriero Lo studio alletta, o per selvaggi dumi Amor di caccia, e sol di sue querele L'aura contrista, e chiama il esel crudele.

Intanto il peregrin, che quel non mira Da' suoi poggi cader vago ornamento, Quel verde, quel vigor, stupido ammira Le stranie pompe a inutil cure intento: Or di barbara fiamma arde e sospira; Or finge nomi, e muta fede e argento, Miserabil commercio, e della fraude Fatta a sè, più che altrui, stolto s'applande.

Passi pur dove splende il sol clemente Di stagione in stagion, di clima in clima, O se'l vegga rotar col carro ardente Fra gli eterni equinozi al capo in cima: Vada, ove il di semestre erra languente, Nè dal basso orizzon mai si sublima; O dove tace orrida notte, e 'l pelo De' gioghi incrosta di ceruleo gelo.

Molto vedrà; ma l'alma, a cui davanti Mai non venne d'onor verace imago, Da se stessa fuggendo, altri sembianti Cercherà invano, ove il desir far pago. Verrà stagione, a tanti errori e tanti Ingrata meta, e forse al pensier vago; Già il veggo meditar, cercando pace, Di teda nuzïal languida face.

E ben dai dipinti avi, ond'è fregiato
L'albergo, un figlio a domandar si mira:
Ma freddo amante a giovin sposa a lato
Cova letto infecondo al cielo in ira.
Rompe l'ombre notturne egro ululato
Di tal che intorno al talamo s'aggira
Vindice Erinni, e sul flagel sostiene
I rimorsi, del tempo ultime pene.

L'odio il segue de' suoi, che d'aspre some Gravò lunga stagion; ripete offesa La patria i cittadin, la stirpe il nome, Morte una salma a sottil filo appesa; In cui le forze omai logore e dome Dal peccar lungo invan fanno difesa Contro il colpo fatal, che il varco schiude Dell'Orco all'ombre e alle paure ignude.

L'innocente colono e d'anni grave
Si more anch'egli, e quasi fumo sgombra
Dai signor non veduto; e gli è soave
La morte un sonno che le luci adombra.
Tronco abbattuto al suo cader non pave,
De' figli, che spuntâr, protetto all'ombra:
Cara ombra, ai versi miei cresci maggiore,
Dolce cura del ciel, de' poggi onore.

## L' A'UTUNNO

Coronato la fronte e scalzo il piede,
E bruno omai dalla sofferta arsura,
Sulle apriche colline Autunno riede,
De' duri agricoltori ultima cura.
Di forca arma una mano, e se gli vede
Pender vôto il panier dalla cintura;
L'altra i tesor del regno suo m'addita,
E a dirne l'opre e la mercè m'invita.

Spirito creatore, onde si move
Virtù di sì sereno e caldo lume,
Che la mondana cera in forme nove
Tempra e suggella del tuo santo nume;
Se finor mi scorgesti a poggiar dove
Mal poteano volar mie stanche piume,
Questa estrema del canto opra ancor mira;
Tu m'assisti propizio, e tu mi spira.

Quando testè formato il piè movea
L'antico agricoltor del giovin mondo,
E carico di frutti al suol vedea
Chinar suoi rami ogni albero fecondo;
Questa bella stagion, credo, volgea
A far lo stato e 'l viver più giocondo;
E del piacer che 'l primo Padre accese,
Ciascun de' figli a dilettarsi apprese.

DELLA COLTIV. DE' MONTI CANTO QUARTO 177

Però non solo l'arator, che sorge
Su lo spuntar della mattina acerba,
Della stagion, che si mutò, s'accorge
Dalla rugiada al passeggiar su l'erba;
Ma per fin da lontan la sente e scorge
L'abitator della città superba,
Che le civili cure e gli aspri ludi
Cangiar vorrebbe a più tranquilli studi.

Già il mercadante, ai gravi libri intento
Di sua ragion, si desta, e fatto accorto
Che, mentre siede, e lo sperato argento
Numera in mare, altri sel gode in porto;
Nel porto della villa, ove col vento
L'onda irata o i corsar nol fanno smorto,
Riscuote i nomi, e col pensier disegna,
Come de' campi abitator divegna.

Taccion le ranche scuole, il campo tace
De' candidati ambiziosi; il foro
È vedovo di liti: Amor, cui piace,
Volando, esercitar gli strali d'oro,
Porta ne' campi anch' ci l'arco e la face;
E chi è ferito, e vuol cercar ristoro,
Medita i campi, se colà giammai
Tal si ritrovi, che lo tiene in guai.

E' finge i lochi, e non è selva o scoglio Ignobil sì, che de' palagi al paro,
Ove l'arte e 'l tesor mostra il suo orgoglio,
Non gli fosse per poco assai più caro,
Sol che quivi sedendo il suo cordoglio
Dir potesse a due lumi che 'l piagaro,
E scaldar di pietate un cor di gelo,
Testimoni le piante, un fonte, il cielo
POEMI DIDASC.

Ma se alcuno ivi cerca aver ricetto, Che la fatica sdegni, e che sol ame Senza cura d'ouor pigro diletto, Vivo solo al suo ventre e all'ozio infame, Che desto al maggior di chiami dal letto Il coppier lusinghiero alla sua fame; O che sol sappia il crin torcer con arte, O in gioco eterno esercitar le carte:

O s'altri è pur, cui cieca voglia insana Per amor e per uso a servir tiri Una maga crudele in vista umana, Cui tremi, sol che men tranquilla il miri, Segua suo stil; ma la città lontana Non lasci; o, se qui giunse, il piè ritiri; Chè non convien che i sacri colli e i piani Ozïoso amator tocchi e profani.

Ben se alcuno più industre il neghittoso Cavo focile, che tonando scoppia, Dalla polve ritolga, e luminoso Per arme scenda in su la breve stoppia, O desti dal covil leprotto ascoso, Sciolti i sagaci can, che al laccio accoppia, Mi sarà grato; e, se morto rimanga, Il corno udir, che la sua morte pianga.

Nè mi dorrò, se tal si darà vanto Labirinto di reti ornar talora; Lusingando gli augei col dolce incanto De' musici richiami a far dimora; Gli augei, che il verno a lor nemico tanto Credon passato, e che ritorni ancora Primavera novella, onde il consiglio Obblian del lor viaggio e del periglio.

Gentil cure son queste; e bello è il fischio A saper modular, tender bacchetta, O panion, dove il codirosso al rischio Danzando invita l'Attica civetta:
Bello è le verghe preparare e 'l vischio Colla radice del viburno eletta, Quando la scorza se ne pesta, e lava A un corrente ruscel la lunga bava.

Io, d'altri studi vago, al colle amato
Men vo dintorno a visitar le viti,
Che sotto il peso delle trecce a lato
Curve si stan de' giovani mariti.
Non surse ancora il Saggitario armato,
Che tra le selve il cacciatore inviti:
E intanto, dove i grappoli fanno arco,
Mal regger ponno al rigoglioso incarco:

Dico là dove su le braccia sparse
Quasi radono il suol l'uve nascose;
Che poi crescendo un di porian guastarse
Su le fumide al sol zolle focose;
O, se vento le scuota, lacerarse,
E i sassi insanguinar, da cui son rôse:
Dove giungonsi i capi a mezzo legno,
Bicorne forca chieggono sostegno.

Se all'aria s'alzeran, scema l'ardore
Della esalata rugginosa vampa;
Veste l'uva pendente egual colore
Del sole esposta alla serena lampa;
Nè sente della terra il tetro odore,
Che d'acerbo sapor misto la stampa:
Si rigonfia, s'addolce e si fa negra,
E la speme e la vista empie e rallegra.

Così là dove lussureggia audace L'ombra, spuntando il pampino, si stringe, Acciocchè pinga il sol coll'aurea face Quella che al rezzo di pallor si tinge, Pasce le fronde il bue; l'umor seguace Tra più corti canal gir si costringe Ne' penduli racemi, e in suo cammino Cangia pensiero, e si converte in vino.

Ma guarda, i tralci non toccar, che vanno Su per le scale del sostegno verde: Speranza di vendemmia al vegnente anno Solo da questi la cantina aver de': Ma i voraci stolon, che al piè si stanno, O svelli, o tronca, ove l'umor si perde; Se tal non fosse da serbarsi degno La vita un giorno a rinnovar del legno.

Merta cura maggior la minor vigna, Benchè di fronde sol ricca e di foglia: Il mentastro immortal, l'irta gramigna Persegui ognor, dove occupò la soglia: Alla prim' acqua che dal ciel benigna Scenda, o come ad amar l'anima invoglia! Le braccia informa, e mette barbe nuove, E nuovi spazi meditando move.

E tal che in primavera e verde e franca, Ma non esperta del terreno ospizio, Fatta nel caldo scolorita e bianca, Patì del non suo error duro supplizio: Se il zappador sollecito non manca, Dar la vedrai di nuova vita indizio; E tanto aver i primi oltraggi a scherno, Che, vinto il sol, verdeggerà nel verno.

Della terra e del ciel, dell'onde in preda Questa vita mortal volgesi a gioco; Ma chi d'una cagion riguardi e veda - Come cangin gli effetti a tempo e loco, Non fia che 'l fato dominarvi creda, E de' sinistri altrui temerà poco: Nè, se rea sorte a quell'etate imbelle Sovrastar vegga, accuserà le stelle.

Impara da colui che brevi zolle

Del proprio campicel tratta col rastro:

Move ei stesso le man, nè incolpa folle
Sterile influsso di malefico astro:

Ma tu l'uva su i rovi in prima, e molle
Vedrai l'olio stillar dal saligastro,
Che sotto il tuo colono a farsi bella
Non fruttifera ancor pianta novella.

Sol presente mercè lo alletta; e quando
Di ben cento cultor lo studio muti,
Non gioverà, se col tuo argento instando
Non chiamerai chi la tua speme ajuti:
Peggio fia del poder, che, spesso in bando
Lasciato dai cultor testè venuti,
Nudo ossame rimansi, ove non becca
Più corbo fibra già pasciuta e secca.

Se tai cose non sai; se te ne duole,
Misero, e ne riprenda il villan destro,
Difender si saprà: per frasche e fole
T'aggirerà, che ti parrà maestro;
E, confidente alfin più che non suole,
Trarratti avvinta bestia al suo capestro.
Oh del poder condizione amara,
Ove dal servo il suo signor impara!

E pur poco tesor sol ne' prim' anni Speso a crescer le piante umili ancora, Sol vederle, e descritti aver gli scanni, L'età notate, e qual si viva o mora, Faría dotto il padron, e degl'inganni Vendicarlo potrebbe, onde finora Schiavo si visse, e con ragion severo Renderne, o mite, il ricovrato impero.

E dolce gli saría, mentre si cuoce
La guardata vendemmia, ai campi a lato
Tornar sovente, e rimirar se nuoce
L'acqua che scende, e ricolmò 'l fossato:
Trattone il limo, rinnovar la foce
Vorrebbe, ed espedirne il corso usato;
Chè il piovifero autun scende, e non bada
Ai danni altrui, se non ritrova strada.

S' avrebbe un tal lavor quel campo il primo Che nel vicino ottobre il seme aspetta. Deve sul margo del suo fosso il limo Scolarsi alquanto, ove a posar s' assetta: Trarrebbe a un tratto dalla stalla il fimo, Qual che possa, onde misto alla belletta Si componga e maturi, e in quella ardore Spiri, com' essa in lui freschezza e umore.

Dal felice connubio oh lieta quanto
Vedría rider di biade altera prole!
Langue la nubil terra, e sol di pianto
It dì si pasce inutilmente e duole:
E quando della sera il pigro manto
La ricoprì tra balze oscure e sole,
Senza caldo d'amante al sen ristretto
Steril passa la notte in freddo letto.

CANTO QUARTO

E il più giovane stabbio, che le vene
Sente agitar da foco audace e folle,
Nè gl' indugi d'amor lungo sostiene,
Arde se stesso, e fa seccar le zolle:
Giunto al seno di lei, ch' umide e piene
Gli distende le braccia e 'l viso molle,
Mentre dal gel la riconforta, lieve
Rende l'arsura che quel pianto beve.

Cara, o cultori, vi sarà quest' opra,
Quando del seminar fie giunta l' ora;
Chè il campo avrà sua dote, onde si copra,
Nè avrete il concio a trasportarvi allora.
Però, se lungo a tai poder si scopra
Luogo ove all' acque aprir nova dimora,
Più non s' indugi; e 'l suol divelto vada
Sul campo, e i sassi a risarcir la strada.

Tutta colta e forbita, se mai lice,
Come un giardin, la villa aver vorrei;
Chè non è poi giardin tanto felice,
Ch' offra al mirar prospetti altri più bei
Della forma che adorna una pendice;
Se così, come amico il ciel di lei
L' ornò di nobil fregi, anche il cultore
Con artefice man le accresca onore.

Certo, se amor, se gentilezza ascolti
Sollecito il villan, se pronta mano
Porga alle aperte siepi, ai muri sciolti,
Alle strade disposte, all'erta, al piano:
Qui sia mosso il terren, qui gli arbor colti;
Svelti là i sassi, e i prun presso e lontano;
Novo, o che lasci o che ritorni al tetto,
Mirando il suo poder, trarrà diletto.

Quel scender, quel salir, quel sol, quell'ombra; Là un folto bosco, e qui una valle amena; Quella piaggia d'ulivi, e quella ingombra Di gelsi, e questa di vigneti piena; L'una aperta pel gran d'arbori sgombra, L'altra verde di prati offre tal scena, Che mal l'arte potrebbe in tante fogge Piazze o teatri divisare, o logge.

E a me, se miro in regolate forme Ben distinto giardin, non è sì caro; Chè gli arbor condannati a stranie norme Sovente il lor destin vi lagrimaro; O costretti dal ferro a mover l'orme, Libero un ramo al ciel mai non alzaro: I miei se 'l taglio, ov' è mestier, corregge, Util soffriro e più soave legge.

Belli son gli archi, è vero, e i simulacri, Belli i sentier fra l'umili mortelle; Ma sotto d'una siepe al favor sacri Dell'aure i fiori e delle usate stelle Spuntan più vaghi; e i limpidi lavacri, Che rotti vanno in queste parti e in quelle, Più chiari al guardo e più grati al rimbombo Cadon di quei che son prigion nel piombo.

Come fanciulla, cui semplice e schietto Culto, se bella sia, più vaga rende Di lei, che per celar qualche difetto Cerusse e minj e cento fregi spende: Così, quantunque sia nel luogo eletto Chiuso quanto di raro il mondo vende, Non può vincer natura, che non suole Altrui vender per oro i venti o'l sole.

Il qual, mentre si lava, e 'l lato manco Mira d'una pendice, e 'l capo e 'l piede, Indi 'l petto ricolmo e 'l destro fianco, Dove altero frondeggia e dove siede, Sente alla sera, del vïaggio stanco, L'asse focoso e i corridor che fiede; Quasi in breve collina accolto sia Tutto 'l sentier della celeste via.

Ma dove, o colli, i vostri almi diletti
M'han tratto a ragionar, nè sommi accorto
Che, mentre indugio, i grappoli perfetti
Di sua maturità son giunti al porto?
Or convien che ciascuno i cesti affretti,
E più trespoli a scala e l'uncin torto;
E ch'io 'l Signor delle tempeste preghi,
Che nel carcere suo le aduni e leghi.

So che il villan, che ancor sente all'orecchia Fischiarsi, ahi lasso! la gragnuola e'l vento Che già sostenne, allor che s'apparecchia Di sua vendemmia al dì lieto e contento, Mentre nel fonte, onde bevè, si specchia, Non potrebbe indugiare un sol momento; E in questo sol mal paziente e presto, Anzi che uva, talor correbbe agresto.

Io gli perdono; ma se a te il palato
Timor soverchio non ha guasto, a quello
Mostra, come di Dio lo sdegno armato
Fuggir non lece al peccator rubello;
Chè, quand'anche sottrarsi al turbo irato
Credesse, egli a se stesso il suo flagello
Prepara stolto e l'ira e la bestemmia,
Se d'acerbo licor pigia vendemmia.

Pur si vuol sempre esser discreto; e poi Che già l'uva è in buon punto, onde digesto Resti il non mite umor, cerca, se puoi, Che sia l'albergo a ricovrarla presto: Quivi aspetti, posando, i desir tuoi, Qui si maturi; e non ti sia molesto Stuoje, canne, craticci in più d'un loco Pronti aver sempre, se 'l solajo è poco.

Di tai cose avvisato, anzi che scenda Chi al racemo primier stenda la mano, Sappia qual parte in prima a spogliar prenda, E qual poi ne succeda a mano a mano: Là si cominci, ove più 'l sol s' accenda, E sarà de' tuoi campi al più lontano, Lontan dagli occhi, e più presso al cammino Del ladro viandante o del vicino.

Che se tal fosse anche non lunge, e l'ire Più temesse del vento, a lei ti volgi: Quella che in chiusa val di meno ardire Cresce in verdi racemi, ultima cògli. Ma, ovunque vada la tua gente, al sire, Che la conduce, i tuoi precetti sciogli, Divisando le cure a chi più intende, E ai ministri minori opre e vicende.

Che divida ciascun, chè troppo importa, Da' racimoli negri i bigi e i bianchi; Nè il sol vendemmiator, ma chi li porta, Ammendi il fallo suo, se talor manchi: Ch' abbia simil pensier chi su la porta Numera i cesti ai portator già stanchi: Che non perdasi un raspo, ove i vestigi Preme la turba, e non si lordi o pigi:

Che qualcuno la falce abbia al gallone,
Onde la steril vite in fresca etate
Potar mi possa, e scriver sul troncone:

« Perchè sol si vestía di foglie ornate: »
Segno sarà che aspetta a sua stagione
Da dotto innestator fronde più grate:
Se il ferro oggi non era a darne avviso,
Mill' anni avria mentito indole e viso:

Che sul lungo sentier di colle in valle
Non vadi o torni un sol, sien cinque o diece,
A' quai prescriva la tua guida il calle,
E segni il loco ove posarsi lece:
Dia pieni il primo alle più lievi spalle,
E da lor prenda i vôti cesti in vece
Quello, a chi torna; e sì ciascun governi,
Che le fatiche ed i riposi alterni.

Così veggiam talor, quando la spiga
Cesse alla falce a un monticel sul dorso,
O sia consiglio che i lor petti istiga,
O pur destino, ir le formiche in corso;
Che l'una incontra l'altra in su la riga,
E l'incarco del gran piglia col morso;
E questa e quella in vicendevol metro
Per contrario sentier ritorna indietro.

E chi per lo forame il formicajo
Tutto dentro spïar potesse, e come
Cresca di bica in bica ampio granajo,
E la misura ivi segnata e 'l nome,
Vedría che a casa ancor di più d'un pajo
Dec rimanersi ad aspettar le some,
Che sollievi chi è stanca, e i panier vôti,
E 'l campo, ove fur colmi, e 'l dì vi noti.

Così com' è il valor, tal deve il sito,
E 'l più scelto e salubre aversi quella
Che più tardi si calca, e 'l più gradito
Licor prepara alla stagion rubella;
Quando tra i cari amici alterno invito
I nappi al foco a giudicar ne appella:
Ricovra, come puoi, quella che in breve
Per dar luogo al lavor premer si deve.

Non si stenda sottil, chè troppo spazio Ingombrerebbe; nè tropp' alta posi, Chè ne faría la muffa indegno strazio: Fugga gli alberghi fumidi nitrosi; Sol se non fosse, che ricolmo e sazio Con sì benigna mano i pampinosi Suoi tesor ti versasse autunno in seno, Che ogni stanza miglior venisse meno.

Si riveggano i tini ed ogni ordigno,
L'ampie bigonce e le minor con loro.
Un alveo da calcarla in un macigno
Vid'io cavato con molto lavoro,
Che pronto è sempre, nè verme maligno
V'aprì nel fondo inosservato foro;
E sì capace, che dal piè alla fronte
Una parte parea tolta dal monte.

E quando del tuo volgo le gioconde
Grida non lunge, e le disciolte risa
Ad udir incominci, a cui risponde
Tra la valle e l'albergo Eco divisa,
Le cave botti, che la cella asconde,
Ritor dall'ombre e porre al sol t'avvisa,
E far dall'alto co' clamor risposta
A chi canta sul fin dell'opra imposta.

Di gemini martelli a spessi colpi
Rimbombi il doglio e la tentata doga;
E se di mala fede il suon la incolpi,
Miglior succeda, onde la rea si sloga;
La tartarica gromma se ne spolpi,
E la feccia, che ingrato odor disfoga,
Con rotate catene ed onde e faci,
E di peci e d'allor fumi mordaci (1).

Mori, castagni, roveri, ciriegi,
Che nel verno partì l'arguta sega,
Qualora il marangon que' che più pregi
Su la debita forma al foco piega,
Quanto cari saranno, onde sen fregi
La botte, che al bisogno or te ne prega!
Nè fia poco se avrai tanto tesoro
Che basti all'uopo di sì bel lavoro.

Poichè sovente avvien che non si taglia
Pianta mai senza vizio, o la misura
Del cercato lavor di rado agguaglia,
Tai leggi impose ai legni arte o natura;
Quando veggiam che schietto arbor non saglia
Alto più che d'un uomo è la statura
Del piè scemo e del capo, e si ricusi
Qual saría più perfetto a simili usi.

E però larghe il ventre e corte il busto
Le botti intesserei; chè raro fia
Che uno stelo non giunga al termin giusto
Di quel breve confin che si desía:
E trar potrei dal più felice fusto
La parte che di lui più bella sia,
Ove non paja, non che nodo o vizio,
Ma di men salde fibre oscuro indizio.

Allor doppie e pesanti ancor dal legno Trarrei le doghe della quercia annosa; Sicurissimo albergo al vin più degno, Che ad un austero amabile si sposa: Pur di quelle che avrai, se morbo indegno Contratto abbia qualcuna, o peste ascosa, Pria si risciacqui, e ne ripari il danno Viva calcina sciolta in caldo ranno.

Sotto il guazzo bollente, che si spruzza, Mormora il vento, e pe' sonori portici Il fumo prigionier s'alza, e rintuzza Contro I cocchiume i glomerati vortici: L' ardente ingegno de' suoi spirti aguzza, E trae di crosta in crosta i duri cortici; Spia gli angusti meati, e nelle estreme Lutte sospira lagrimoso e geme.

Giova il doglio tentar col mosto intruso, Che per le vie del suo fermento esprime Ogni seme di morbo entro diffuso, E di grato vapore orme v'imprime: Di miglior sughi l'alidore infuso L'antica sete entro le vene opprime; L'antica sete, che poría 'l colore Ber più vivace al più gentil liquore.

E questo avvien, perchè gli arnesi ogni anno Non empie autunno del suo umor cortese: I tarli, i venti a ricercar li vanno, La ruggine, la muffa e mille offese. Navi, che fuor del mar sul lito stanno Aperte il fianco ignobilmente stese, Quelle non pajon più, che salde e forti Ricche di bella merce uscîr dei porti.

Così nuovo arzanà lunge dal mare
Convien che la villa apra, e colla pece
Le inferme botti a ristorar impare,
Ricalchi i cerchi, purghine la fece;
Le ristoppi, le spalmi, e fabbricare
Nuove ne sappia delle vecchie in vece;
Che immobil poi su gli occupati scanni
Solchin gli spazj de' chinevoli anni.

Col numero de' vasi il buon padrone
La purpurea vendemmia e'l vin che attende
Saggio misura, e vede la ragione
Di quello che usar dee, di quel che vende:
E, come è 'l suo bisogno, al paragone
Del prezzo che ne vien, consiglio prende;
E i modi del bollire e l'arti nove,
Se non sono fra' suoi, ricerca altrove.

LXII

Non è d'uopo di studio, ove natura
E l'anno amico al dolce mosto arrise;
Nè dell'esito è incerto chi la cura
Ebbe, onde i raspi tra di lor divise:
La flaccida corbina in vesta oscura
Pigiò securo, ed al suo tin commise;
Gentil vino, se è sol; più forte e allegro,
Se a lui mesci, o lambrusca, il sangue negro.

Sì l'abbandona alcuno al suo fermento,
Che il sole esca otto volte e torni sotto (2);
Altri, finchè nel ciel tutta d'argento
Abbia la luna il corno insiem ridotto.
Dolce il primo si fa, se gli sia spento
L'ardor che ferve, o almen turbato e rotto;
Ma è debil anco, e ti parrà vicino
Al termin dell'età vecchio e bambino.

E non fia poco, se ti serbi fede,
Nè, passato l'april, cangi pensiero;
Lavar gli arnesi, e mutar letto e sede,
Come ad infermo, ti farà mestiero;
Se non sapesse, come alcun si vede,
Depor gli scherzi e diventar severo,
E rammentarsi tra 'l valor virile
Pur qualche grazia dell'età gentile:

Chè allor nessuno a paragon di lui
Più devoti cultor si vedría innanti;
Non quel che assai bollì, quel dentro a cui
Feccia non turba i Incidi sembianti.
Altri frena il fermento ai liquor sui;
Ma ne bea poco, se alle tempia erranti
Spirti intorno paventa, e 'l foco ardente
Del petto agitatore e della mente.

Pur dèi saper che tanto il vin si serba,
Quanto in lui dura un placido fervore,
A cui doma la fronte alta e superba
Una pingue dolcezza, un crasso umore:
Se questi è vinto, aspra bevanda acerba
Diventa; e però alcun mesce licore
Al doglio scemo di mosto soave,
E fida al mare, e di cercon non pave.

Così sdegnando il troppo scabro ingegno
Degl'immiti bicchier la gentil Sete
Usa mille arti, e di ristor più degno
Rende le ospital mense altere e liete:
E, vaga di levarsi al miglior segno,
Il fior de' raspi accortamente miete,
Tutti i più negri, e al sol maturi e adusti,
E misti ai più gentili i più robusti.

CANTO QUARTO

E poichè la gonnella ebbe succinta
Sopra 'l ginocchio, e si nudò le gambe,
E di calcata porpora dipinta
Fino alla coscia rosseggiaro entrambe,
Del ballo uscita si fu tosto accinta
Tanto mosto a scemar, che l'orlo lambe,
Quanto discretamente le parea
Che la decima parte esser potea.

Feltra il libato mosto a poco a poco
In forbita caldaja; indi s'avvía
Verso il cammin per risvegliare il foco
Che sotto il cener tepido dormía:
Lo riscosse pian pian, gli disse il gioco
Che per opra di lui tentar volía:
Quel non cessò d'alzarsi in un momento
Intorno all'esca al respirar del vento.

D' arguto cigolio l'alveo canoro

A strider cominciò tra sponda e sponda;
Crebbe il romore, e 'l gemito sonoro
Più che l'acuta fiamma intorno abbonda:
Ma già dal fondo con maggior lavoro
Passa l'aria e l'ardore a mover l'onda;
L'onda vermiglia, e 'l flutto errante e vago,
Che omai vince i confin del minor lago.

Sta l'accorta maestra all'opra intenta,
E regge l'ire del crudel tirauno:
Cessa il salto de' flutti, e con più lenta
Fortuna in mezzo cavalcando vanno:
Sotto l'aspra quistion che la tormenta,
La massa del liquor non copre inganno:
Quanto d'acerbo avea spoglia e matura;
La flemma alzasi in fumo, e l'aria il fura.
Poemi pipasc.

194 DELLA COLTIVAZ. DE' MONTI

L'immonda vedi ridondar dal labro
Sputata schiuma dell'acceso rame,
E in più fosco color vòlto il cinabro,
Scevero in tutto d'ogni vizio infame:
Alfin rapito al vïolento fabro,
Cui, se tolto è 'l mangiar, manca la fame,
Entro innocente vaso lo sospinse,
E aspettò sì, che ogni calor si estinse.

Colla da pria calcata uva gradita,
Che l'opra ad aspettar pose in disparte,
Il raffreddato umor cauta marita,
E sossopra il confonde e in ogni parte.
La molle sapa, come amor l'invita,
A tutto il tin del suo piacer fe' parte:
Maturò il quinto giorno il vin più eletto
Che amar possa lo sguardo, il gusto e'l petto.

Ma non una è la Sete. Io la mirai
Prèsso il desco frugal del pio colono
Tra la fame e 'l sudor contenta assai
Del più infermo licor che avesse in dono;
E qualche volta al verno l'ascoltai
Dolersi al ciel con lamentevol suono,
Costretta, ahi fier desío! spegner l'ardore
D'una schietta fontana al freddo umore.

Spense l'onda gelata ogni pensiero
D'ardir nel petto al misero villano;
Che, ritornando al suo lavor primiero,
La zappa si mirò cader di mano:
Allor, fatto minor l'usato impero,
Sentì del suo cultor la balza e 'I piano;
E vi poter coi cardi ispidi il crine
Licenziose dominar le spine.

Presse il dolor; ma i detestati umori
Fuggendo accorta, poichè 'l fior ne espresse
L' altra che orna le mense ai gran signori,
E a questa i raspi da lavar concesse;
Ribolliti che fûro, a trarne fuore
L' ultime stille, a visitar si messe
Il torchio polveroso; e, poichè mondo
Ed unto fu, ne tentò l' arte e 'l pondo.

Volgendo a destra con girar soave

Della vite il cilindro inverso il tetto
Libra su quella spranga il grosso trave,
A cui, centro del peso, adagia il petto:
Il capo scende, e si solleva il grave
Ultimo piè che ricopriva il letto;
E dà loco a comporre in quadro mucchio
I raspi destinati a trarne il succhio.

I quai costrutti in mezzo, e di conteste
Tavole ricoperti, a mutar volta
Mentre s'adopra, e per contrarie peste
La tortuosa spira si rivolta,
Leva il cornuto capo ambe le creste,
Scende il piè lento lento un'altra volta;
E così poderoso il mucchio preme,
Che stilla a rivi il sangue, e scorre insieme.

E tanto sforza a manca il suo sentiero Il turbine, che l'albero sublima, Che 'l ponte alfine ne riman leggiero, Su di cui vasto si librava in prima: Quel·n'è rimosso; e affinchè 'l vette intero, Quando ritorna, la vinaccia opprima, Tra l'ultime colonne il serra, e 'l metro Cangia del corso, o si rivolge indietro.

Torna a dritto orizzon da capo a fondo L'ingiusta mole; e, poichè più non scende Chiusa nel calce, segue il cerchio tondo, E di trarnela in giù pugna e contende: Quella resiste, e in vece ecco dal fondo Col mastio in giro sollevato ascende Ampio marmoreo masso, e per lo vôto Del seno, ove giacea, s'aggira a nuoto.

Chi poría misurar la forza estrema Che su i calcati raspolli raddoppia La severa bilancia, e qual ne gema Umor di doglia che dal seno scoppia? La chiocciola sospira, il marchio trema, Onda novella alla prim' onda accoppia De' vermigli ruscei l'orma ramosa: Terge la Sete il viso, e 'l guarda e posa.

Così alla neve più ristretta e salda, Se poggia alla metà del maggior arco, E le case del Cancro il sol riscalda, Fa risentir di sua virtù l'incarco: La comprime, la fonde, e a falda a falda Per mille rivi d'invisibil varco Stillan pomici e tronchi, e par che vada In acqua il monte a dilagar la strada.

Oh qual tesor, che si perdea, raccolse Il sottoposto tin di vena in vena! E se in torbide fecce si ravvolse Per la petrosa via che al varco il mena, Con poca uva sposato al fin rivolse L'oscura faccia in lucida e serena; E caro al gusto in pochi giorni, e saldo L' ebbe, più che non sembra, incontro al caldo. CANTO QUARTO

Ma tu sempre di questo il verno algente
A' tuoi lavorator largo sarai;
E quel ch' era acerbetto e più possente,
Da maturarsi riserbar potrai:
In vesta di rubin dolce e recente
A traverso del vetro il mirerai
Danzar sull'orlo delle tazze, e freno
Porre al largo sudor che bagna il seno.

Non però che venir possa a tenzone
Con quel che nacque in più felice sede,
E amico d'ogni età, d'ogni stagione,
Serbò sempre dai fonti intatto il piede:
Ei de' farmachi tutti al paragone,
Se ben se n'usi, per valor non cede;
Caro dono del ciel, che rasserena
La nostra vita di miserie piena.

Partì dal mondo iniquo, e alla sua stella Tornossi ogni altro ben; sol la speranza Restò quaggiù; chè la speranza è quella Che in mezzo ai mali agl'infelici avanzà: Ma saría presto un dì volata anch'ella, Schifa di questa, a più felice stanza, Se il vin non la tenea, liquor giocondo, Ancora in terra a far più lieto il mondo.

Di lui mosse a cercar, come a Dio piacque,
Noè dolente ancora e sbigottito,
Visto qual sulla terra e in mar si giacque
D'uomini e d'animai volgo infinito.
Il gran terrore mitigar dell'acque
Sol potè 'l vin nell'animo smarrito,
E la speme fermar, che avea dal suolo
Già l'ali per partire aperte al volo.

Allor la prima volta al miglior culto Della vite voltò l'accorto ingegno: La trovò scarmigliata il crine inculto Spander tra i rami del silvestre legno, Che affaticato sotto il peso e occulto Da spessi tralci le facea sostegno: Ne gustò i frutti, e dell'umor vermiglio I costumi a tentar prese consiglio.

Lieta la vite anch'ella, e degli augelli Ritolta alle rapine, acquistò nome: Di più vaghi s' ornò tralci novelli, E cesse al ferro volentier le chiome. Lieti ne fûro i teneri arboscelli, Che si sentiro sollevar le some Dei crin scomposti, e tal de' suoi cultori Così forse del vin cantò gli onori:

Te gl'infermi fanciulli e i vecchi stanchi Lodino, o santo umor, cui solo è dato Lunghe febbri sanar, stomachi e fianchi, Ipocondri, e ferite al sen piagato: Dal negro Etíope al Boreal più bianco, Ove t'è il cielo ad abitar men grato, Gente non sia che a te cercar non volti Le vaghe antenne, ove il tuo nome ascolti.

E chi tutta potrebbe, almo liquore, Ridir cantando la tua laude vera, Se alla fragranza sol del tuo vapore Cedono tutti i fior di primavera? Può all'estate e all'autunno il tuo valore Ne' cibi indur sapore, ove non era; E alle nevi del verno e al gel degli anni Mover difesa e far leggiadri inganni.

CANTO QUARTO

Tu forte il capitan, tu il peregrino
Nocchier fai più securo in su la nave:
Per te il bifolco misero e tapino
L'aspra fatica cimentar non pave:
Tu riconduci il sonno in sul cammino
Dell'orme tue più placido e soave;
Tu, non del corpo sol, ma sei dell'alma
Sostegno e lume e refrigerio e calma.

Misero amante, a cui talor consiglio
Non giovò di ragion, di fidi amici,
Mentre pensa dolente al suo periglio,
Ai lunghi affanni, ai brevi dì felici,
Se a te ricorra, tu gli puoi sul ciglio
Tornar la gioja; o tal pianto ne elici,
Che all'alma insegni in mezzo agli error sui
Pietate di se stessa, odio d'altrui.

Chi i segreti disvela? E chi in obblio
Le acerbe curc dolcemente affonda?
Chi l'industre de' carmi al mondo aprio
Arte, e del canto ad ascoltar gioconda?
Tu la cetra e la danza, e col desio
Spiri di poesía vena feconda;
Tu a domar genti, ed a formar costumi
D'ingegno infondi e d'eloquenza fiumi.

Tempo verrà che favolosi fonti
Da' gioghi suoi dischiuderà Parnaso,
E farà più degli altri alteri e conti
Quei che avran colmo di quell'acqua il vaso;
Ma fia dono di te, che stai su i monti,
Del buon caldo Febéo la mente invaso;
Che puoi sol fra le paci e fra i duelli
Gonfiar l'epiche trombe e i flauti imbelli.

Così cantava: e facea plauso il vento
Da' rami scossi alle ascoltate rime:
Godea la vite, e si vedea fra cento
Arbor più chiari sollevar le cime.
All'accolto tesor solea contento
Apprestar altri le sue celle opime,
Che abbandonate e sole oggi alcun lassa
Libere ad Aquilon ch' entro vi passa.

Ma chïunque il prezzo ama, e 'l rischio fugge Di serbar lungamente il vino illeso, Pensi che l'uva ancor langue e si strugge, Se il compratore aspetta, e perde il peso: Squarciata il seno, il sangue versa, o 'l sugge L'aria; e 'l bobolco a carreggiarla inteso Spende i giorni miglior dietro 'l vïaggio, Che darebbe all'aratro un cultor saggio.

Dico que' giorni (poichè trae sì lunga L'incerta occasion la sua dimora (3), Che al tardo ottobre avvien che talor giunga La difficil vettura, e duri ancora) Que' giorni in cui convien che 'l bue si punga Per seminar; chè sempre di buon' ora Il frumento lo vuol, temendo inciampo, Se, pria del gel, non è signor del campo.

E se non teme il gel, basta al tuo danno Che al maltrattato suol tardi s'appigli; Che se, per tempo, germogliando vanno Dal piè corroborato almen tre figli, Occupa solitario il duro scanno, Vinti appena col verno i tuoi consigli; O spesso non ritrova ove si colchi Sepolto in sen degli affrettati solchi.

Ma non so come ad indugiar d'accordo Van per natura i monti, e 'l ciel con loro; Il padron per bisogno, o perchè ingordo Prepostero al lavor mesce lavoro; Il contadin per vizio, o perchè sordo Spera sempre di tempo aver ristoro; E dormendo su l'opra, una sol volta Che gli giovò il peccar, nessun più ascolta.

Anch'io lo so, che se l'agosto scorse Di piogge avaro, e dalla stoppia arata La sepolta zizzania ancor non sorse, Sarà buono indugiar qualche fiata: Ma se, dove legume ebbe a raccorse, Non teme insulto di semenza ingrata, Tu perchè cessi? e quale è la catena Che degl' indugi tuoi servo ti mena?

Or m'assisti, io ti priego, Amor cortese, Di quanto educa il suol principio e vita, Se fia ch'io vaglia a riparar le offese, Onde il tuo nume il reo cultore irrita: Io canterò delle onorate imprese Che tu oprassi giammai, la più gradita, Convenïente al tempo avventuroso, In che 'l seme del campo è fatto sposo.

Tu insegnasti col ferro il fondo inerte Tentar del suol, che gonfiasi e dirada, Onde appreser le glebe al cielo aperte Per mille bocche a respirar la strada: Quindi o ne esala umor che il sol converte In fumo, in nebbia, e'l gel cangia in rugiada, O per le ingorde fauci si ritira L'aria, che ingombra di virtù s'aggira.

Seco il rapido sale il vol discioglie, Che alle bibule reti i vanni intrica; E quivi preso il pingue olio s'accoglie, Ch'ei mesce al dolce unor di pioggia amica. L'acido avvolto di ferrigne spoglie Cede assorbito, e i duri lacci esplica; Abbandonato il negro marte, e solo Il mortal suo velen perdona al suolo.

Ma il crasso zolfo e 'l succino tenace, Che vorría pur con l'acque eterna guerra, Fonde virtù di spirto ardente, e in pace Con lei ritorna ad impinguar la terra; E se talora mobile e sugace Volea partir, real catena il serra; Mucido umor diventa, e il latte forma, Che va i germi a nutrir con tacit' orma.

L'ingegnoso mercurio in quel momento, Messaggiero di nozze, in via precede; Mente e consiglio del vago elemento, Move per ogni varco alato il piede: Fumido vola in compagnía del vento, Passa del suolo alla più inferna sede: Nè per altra cagione i vati accorti Supremo arbitro il fêr tra i vivi e i morti.

A tai lusinghe, a tali imperi il grano, Che del morbido letto è fatto donno, Tutti sente ammollirsi a mano a mano I rudi sensi, e contrastar non ponno: Un caldo etere il cova, e di sua mano Lo preme e sforza insuperabil sonno; Finchè si desti, e domini le glebe: Miracolo maggior non finse Tebe.

Questa è l'arte d'Amor, lieto se trova Chi le sue sante intenzion comprenda; Ed or che la grand'opra si rinnova, Pria che sul campo l'arator discenda, Prega per me che la semenza nova Due giorni innanzi a medicare apprenda; Onde non tardi ne' volubil mesi L'arte negletta i snoi pensier cortesi.

Vuol che tant'acqua si sospenda al foco, Che giunga appunto al sedicesmo peso, E due volte otto libbre, e non più poco Di cener tolto dal cammino acceso; Altrettante di calce arida un loco Abbiano, miste in sen del rame appeso, Tanto che il caldo sofferir la mano Possa al toccar del giudice villano:

E vuol che si decanti, affinchè spento Sia 'l concetto fervor, la medic'onda, E lavi in quella del miglior frumento La semente già pria purgata e monda: Spera così, che del natio talento La virtù meglio al germinar risponda, E si scacci non men dal grano eletto Di ruggine o carbon ogni sospetto.

Impone ancor mutar semente; e pare Che come a noi peregrinando piace Terra e cielo cangiar, novi imparare Costumi, e di battaglia arti e di pace; Così alla biada ad abitar più care Sien nuove piagge, e là diventi audace; E forse al campo istesso, o stanco o adusto, Mutando il cibo, si risvegli il gusto.

Questi son dunque, se l'ascolti, i vezzi De' promessi imenci; felici allora Che il grano a tempo a ben amar s'avvezzi, Svegliando i sensi in lui sopiti ancora: E meglio allor che più s'impingui e spezzi Col ferro il letto ove ha da far dimora; Che in van lo steril anno e'l ciel s'accusa, Se fra i sassi e 'l digiuno amor non usa.

Ma se tarda del campo uscì la messe, E l'aratro più tardo i solchi aprio; Se i rei semi alle nate e non oppresse Piante confuse e I suol trovò restío; Perchè 'l tempo e 'l lavor, che inutil cesse, Non cangi, e non impari altro desío Che vinca la stagion, nè, quando il miri, Del loco il vizio a miglior culto aggiri?

Anche di negro stabbio al miglior punto So che povero sei: ma ti ricordi Che senza buoi fu il verno? e l'hai consunto Per satollar del sorgo i solchi ingordi? Stolto! che il sol te lo distrusse, e smunto Restò 'l cenere suo tra i fusti lordi: Ma reca or quel che lice, e a farti accorto Oggi almeno incomincia a darti il torto.

Oggi è tempo a recarlo: i soli ardenti Non ne furano i succhi; il gel, la neve Tal non maturo ancor trita coi denti, Beve or le piogge, e'l suol fa raro e lieve: Varco apre alle radici; i più possenti Vapor ministra al campo, e ne riceve, Quando in grembo al terren per lui penétra, Ogni altro influsso abitator dell'etra.

CANTO QUARTO

Come al varco più angusto, onde respira Per le rimose valve il chiuso loco, Ricorso ha l'aria che di fuor s'aggira, E con mantici occulti aita il foco; Tale a traverso delle glebe spira Sotto anche al solco un vicendevol gioco Che nutre i campi, e ritornando il gelo Rende quanto il calor disperse in cielo.

Perciò non una dell'aratro è l'arte: Alto, se rompe, si profonda, e a pena Riga il terren, se le nemiche e sparte Semenze copre, onde la stoppia è piena; Ma se rinate le travolge in parte Che alcun crede selvaggia, il solco mena; Surge il torpido campo, e vede il giorno, E le antiche ripara onte e lo scorno.

Che se gleba è talor ch'alta s'assida Sul ciglio che levò, chiede soccorso Dall'erpice dentato, onde la incida, E piano al seminar prepari il corso: Così avvien che più eguale il gran divida, Nè quel sommerga, e quel resti sul dorso, Quando l'ultima piaga il suol riceve, Ch' alta mai non si vuol, ma spessa e lieve.

Or che starò a cantar, se avara o larga Esser debba la man del caro seme? Com'è il poder del suol, sai che s'allarga, Sai che si stringe, ov'è minor la speme; Sai che colui che con ragion lo sparga, Col metro della mano il passo insieme Accorda sì, che si raggiunge al varco, E fa croce col primo il secondo arco.

Allor mi piace il bue che lento lento
Seconda il suol, che al suo lavor s'arrende;
E 'l contadin che sta con l'occhio attento
Per mutar alla stiva arti e vicende:
Mi par nocchier che, come piega il vento,
Tra poggia ed orza il veleggiar sospende;
E tal cede il terren tra sponda e sponda,
Come sotto la prua si sparte l'onda.

Canta il bifolco intanto, e 'l bue, che ascolta, Qualche dolcezza al core andar si sente: S' arresta al noto fischio, e se talvolta Ne sgridi il passo, del suo error si pente: S' affretta al fin del solco, ove si volta L' aratro, e 'l suo riposo gli consente: Indi, senza aspettar s' altri lo istiga, Docil ritorna alla seconda riga.

Vorrei che ognun, di simil voglia acceso,
L'altre cure mirasse intorno sparse:
Chi s'avesse, zappando, un angol preso,
Dove l'aratro e 'l bue non può voltarse;
Chi alla carretta e chi al badile inteso
Ristorasse di suol le rive scarse;
E chi lungo la via disperso e scemo
Ricolmasse del campo il margo estremo.

E vorrei 'l potatore audace e franco,
Prima che 'l solco sospenda le zolle,
Veder lungo i filar con l'arme al fianco
Formar la vite ancor frondosa e molle.
Già le si vede il crin diventar bianco,
Là dove il sol più ripercote il colle;
Già s'arrende alla man facile e lenta,
E del ferro le offese or non paventa.

CANTO QUARTO CXXeV

Maggior periglio a lei sovrasta al punto Delle incostanti primavere: piena Di volubile umor, e al labbro giunto Della ferita, ove il dolore il mena, Sente con quello ogni vigore emunto Stillarsi, ohimè! d'inessiccabil veua: Piange la notte misera, e si duole, Nè senza pianto la ritrova il sole.

E tanto segue il doloroso metro,
Umida gli occhi turgidetti e 'l seno,
Che viene un gel che le converte in vetro
Delle lagrime il corso, e le pon freno.
Ricade in seno il duol, che torna indietro,
Finchè scoppia in sospir, langue e vien meno,
E talor senza vita il corpo offeso
Lascia in collo al marito, inutil peso.

Raro vedrai, quando l'autunno inchina, Gemer le piaghe in su la vite inferma; Rasciutto dalla sera alla mattina Ricopre il taglio un medico epiderma; Onde, se cade ancor rigida brina, Quasi di saldo scudo il freddo scherma, Cicatrizza la scorza, e gonfia un orbe Che salda il legno, e la ferita assorbe.

E l'umor, che movea per tante sponde, Quanti fûro-i sermenti indi recisi, E si perdea qual rivo che si fonde Per diversi canal da lui divisi, Raccolto in pochi tralci a mover l'onde, Con impeto maggior par che s'avvisi Sforzar le vene, e delle gemme al soglio Di tralci e d'uva meditare orgoglio. Con tal consiglio purgherai la vite, Che dell' ottava luna i di misura, Le minor palme, coll'unghia carpite, Se ti vieta tagliar l'età immatura: Ma se il secondo april vide, e gradite Frondi lieta spiegò, chiede altra cura; Chè de' due tralci, onde va al suol diffusa, L'uno adotta fedel, l'altro ricusa.

Quello su di cui 'l tronco educhi, forse Fia meglio al marzo riscrbare intero, Se verde il vedi, e se è maturo, torse Potrà sopra due gemme, ov'è mestiero: Non così quel che già robusto porse Speranza di vendemmia: ei poggia altero, Corsa la terza etade, e par che scoppi Di bel desío che al suo vicin s'accoppi.

E quel che in tale età men fermo pare, Al secondo occhio pur scapezzerai; Se al piè tralcio, miglior che in capo, appare, Da quel, troncato il reo, la vite avrai. Empir con novi razzoli le rare Tue file a un tempo stesso intenderai, Conci e pali recando; e ai frassinelli Insegnerai col ferro a farsi belli.

Sebben qual pianta è mai che 'l ferro schivi In sì felice tempo? I vecchi mori, Lunga stagion negletti, a tornar vivi Altr' aita non han che li ristori. I peri, i meli, i giovanetti ulivi Da visitar son questi i di migliori: Scemar l'inutil selva, e far più corti Gli offesi rami, e risecarne i morti.

Giova or propagginar: magliuoli e arbusti
Ben or fidansi al campo; e pazïenti
Ponno vincere il verno, e più robusti
Parer di primavera ai di clementi:
Vestir di paglia incontro i geli ingiusti
Or lice i molli gelsi; or le cadenti
Piante ritor del vento al truce sdegno,
Saldate al fianco di fedel sostegno.

cxxxiii

Quelle cui morbo o lunga età percosse,
Da sveller sono, onde ogni vizio torse
Possa dal gelo nelle aperte fosse:
Or cordi a segar son, frasche a comporse,
Terre alle stalle a prepararsi, scosse
Dai sassi in prima, e riposate all' Orse;
Dar le nitrose al novo prato, e fochi
Indur fecondi per diversi lochi.

Oh, se facil risponda ai tuoi desiri
L'anno, e chi 'l volge, qual trarrai diletto,
Fortunato cultor, quando t'aggiri
Le forme a rimirar del colle eletto!
Luogo non fia che di curar non miri,
Di felice speranza acceso il petto;
Non arti od usi, che spïar non tenti
Degli uomin, delle terre e degli armenti.

Tra queste cure al tuo pensier davante
Mille immagin vedrai farsi di colti,
E ciascuna recar nel suo sembiante
Di diversa beltà frutti raccolti.
Delle supplici piagge e delle piante
Talvolta non saprai qual prima ascolti;
Incerto, se più d'olio abbondi, o frasca
Colga dai gelsi, o se meglio ari o pasca.
POEMI DIDASC.

14

Verranno allor teco a consiglio i venti, L'ombre, il sol, l'acque, il pian, l'erto, il declive, Gli abiti delle terre, i differenti Principi, ond'altre han copia, altre son prive; E tuo sarà fra le ragion pendenti, Come il bisogno o'l tuo poder prescrive, Qui gli utili estimar, quivi i diletti, E i facil modi onde al suo fin gli affretti.

Che delle meditate arti e di tante Materie parlerò? Che delle pronte Vetture, e delle vie deserte innante, Che al primier s'apriranno onor del monte? Degna d'alma real cura fra quante Possan far le tue laudi illustri e conte; Cura grata ai poder che, ai mutui uffici, Del tetto e del cultor tornano amici.

Par che non basti a ricordar tant' opre La mente, e i tempi ayer presenti e i siti; Ma se vien teco amor, che tutto scopre, Ei fia che ognor te gli rammenti e additi. Ei nell' ore che il ciel d'ombre si copre, Descriverà fedel, perchè t'aiti, Memore comentario: ed oh qual parte Fuggir potrà le ricordevol carte!

I lochi ad un ad un diviserai Da rinnovar più disperati; e quelli Che son degni d'aita, ora vedrai, Come a nova stagion tornin più belli. Di vin la cella, e di frumento avrai Ricco intanto il granajo ai di rubelli; Nè senza oro lo scrigno, onde opra tenti, Cui, sol pensando, ogni signor paventi.

Che se, come talvolta il ciel destina,
Scarso l'anno si volga, o i soli accusi,
O l'acque ingiuste, o l'importuna brina;
Pur basta sempre della vita agli usi.
Solo al lusso e alla gola cittadina
Qualche cosa ognor manca, onde ne abusi;
Sol per chi è molle, è mal difeso il tetto,
Ingrato il cibo, e senza sonno il letto.

Non a te fia mestieri, all'opre intento Delle innocenti ville, i panni intesti Mutar dall' Anglo o dall' Ibero armento Per difender del gelo i di molesti; Non che del cibo il natural talento Gallico mastro a medicar s'appresti: Il puro aere, il lavor, la frugal mensa Condisce il cibo, e sanità dispensa.

Sorbir che giova Americane spume
Fuor di Sassone argilla in ôr brillante?
Che dell'amaro Egizïan legume,
O del Cinese Te mieter le piante?
Se degli aromi il peregrin costume
Per te s'ignora, o spirto altro fumante,
Se dell'Assirio nardo il pingue umore,
Tolto al liquido ulivo il primo onore:

Se di serici manti o di sudate
Porpore non ti splende ornata stanza;
Se di servi oziosi alle guardate
Soglie non dorme intorno ampia ordinanza:
Ma in sicuro riposo ore beate
Potrai goder; ma avrai fede e costanza
De' tuoi, del vigil cane, che non tace,
Perchè tesor prometta il ladro audace.

212 DELLA COLTIV. DE' MONTI CANTO QUARTO CXLIV

Ivi lucidi i soli al verno, ed ivi
Tra giocondi parlar le sere al foco;
Primavere ridenti, ombre d'ulivi,
Aure che intorno van volando a gioco;
Augei canori, ai trascorrenti rivi
Refrigerate tazze, amor del poco;
Mel, cascio, latte, agnei, pollanche ed uova,
E campi e selve e cacciatori in prova.

Io certo, come un bel desío m'invita,
Dalle urbane catene in tutto sciolto,
Rustico vate condurrò mia vita
Nel vostro sen, candide ville, accolto.
Oh chi i bei fonti tuoi, Mergo, m'addita! (3)
Chi de' salici il rezzo e 'l musco folto!
Chi tra 'l vasto m'asconde orror de' rami,
Ov'io non oda pur chi mi richiami!

Vola rapido il tempo; e l'ultim' ore
Forse del viver mio morte matura:
Nè so dond'io mi torni al mio Fattore,
Che da solinga rupe, alma più pura.
Al riso degli stolti e al vano errore
Tolto, mi torrò al pianto e alla paura,
Contento assai che 'l mio sepolcro onori
La pietà de' bifolchi e de' pastori.

## ANNOTAZIONI

## CANTO PRIMO

- (1) Ciò che ivi è scritto della fecondità de' sali e d'altri principi, è scritto secondo la miglior fisica che si leggesse ai tempi ne' quali scrisse l'autore. Non poteva parlare nè d'idrogeno, nè di ossigeno, nè di acido carbonico, che non erano usciti in luce. Per l'uso per altro dei precetti ivi indicati non v'ha alcun incomodo all'agricoltura. Quando una pratica è sempre utile e buona, non perde perchè se ne rendano le ragioni dell'utilità e della bontà più in un modo che in un altro. Questo sia detto anche a riguardo di altri passi fisico-chimici che s'incontrano nel poema, come quando parla della vegetazione alla stanza civ e seguenti del canto IV, ove fra l'altre cose in mercurio è accennata la terra mercuriale di Machbrid: e ciò per non replicare inutilmente le annotazioni.
- (2) Non posso a meno di avvertire ciò che non si legge nei versi, ed è: che se mai una mina si sfoga solo nella polvere infusa nello spiraglio senza scoppiare, non ardisca alcuno mai di volerne riaprire il foro, e vôtarla scolpendo il cocchiume di stucco che la chiudea. Poichè, quantunque la materia calcarea che si rompe dai lati non possa accender scintilla, nè quella pur dello stucco, che se è di tegola pesta ha dell'alluminoso che non si accende; pure l'inferior fiscetta della polvere già riscaldata prendendo aria s' mfiamma, e può uccidere il minatore. Si tenti adunque in altro lato altro foro, e ciò dopo tre giorni. Ho veduto un audace correre gran pericolo; e conosco uno che vive ancora monco d'una mano, che la mina, senza quest' avvertenza tentata, con una crosta di sasso gli portò via.

- (3) Volgarmente perlar, onde si traggono anche le migliori forche di legno, quando da esso tosato in testa se ne educhino le rimesse verghe più belle. Giunte queste alla lungliezza che si desidera, si spuntano nell'ultima cima sopra tre occhi, acciecando gli occhi inferiori, e mettono le tre corna naturalmente. Adulte si levano, e scaldate al forno si curvano fra i gradi d'una scala, ove seccandosi non possono più perdere la forma; e poi con la pialletta si poliscono a dovere, e sono d'uso sì necessario, che i Guasconi ne fan mercato. Si può far lo stesso su gli olmi, che ne emulano la bontà e ne affettano la figura.
- (4) So che i concj sono reputati incomodi alle viti riguardo ai vini che se ne traggono d'inferior qualità: ma ciò avviene quando si largheggi di essi e dei più pingui intorno alle viti fruttifere. Qui si parla della vite piantata di fresco, per la quale si riguarda il ben apprendersi, il crescere e 'l corroborarsi fin dai primi anni, più assai del frutto che se ne speri; che non è tempo. Confesserò per altro, che se è posta in terreno ch'ella non ami, non sarà concio che bastar possa a conciliarla con esso. Quest' incomodo non si vince che con un copioso mescolamento di terreno differente e contrario, e colla pertinace assiduità della zappa.
- (5) Intendo per *rudero* il calcinaccio. Non mi piacque la parola volgare; usai un latinismo. Così ho detto la *morbid' aria* per non dir porcile. Orazio nella Poetica mi fece coraggio a prendermi questa libertà.
- (6) È ottimo l'avvertimento di non confondere coi migliori letami la gluma del frumento, e tutto quello che si dice bulla o pagliolo. Vedi però che non si commettesse l'errore di farne letto agli animali, come spesso si suole, che sarebbe quello stesso che si riprende. Con tutto ciò i letami anche migliori vogliono essere almeno due volte rimescolati, e lasciar loro tempo da ripigliare l'interrotta fermentazione; che non sono pur essi sì sceveri d'ogni mal seme, che non abbisognino di macerarsi. Dovrebbero essere al coperto, onde non sieno dalle piogge dilavati soperchiamente;

e innaffiati, se asciutti, con acque riposate o di liscivo. Solo la così detta bulla o pagliolo può restarsene senza tetto, chè non è acqua che la possa annegare, ed è ben fatto dopo la pioggia ritrarla, e mescolarvi terriccio, stipa od altro pacciume, che sospende l'umido d'una pioggia novella, e la penetra e la corrompe. Quando si dice: Invano il pio cultor domarla spera, s'intende di alcune semenze particolari che resistono alla fermentazione, come sono le minori veccie salvatiche, la vena e singolarmente l'aparine, volgarmente ruzzoni. Ma chi può difendersi dal mentastro che si propaggina, dalle gramigne, dai cardi, dalla minor lappola, e da mill'altre che non entran ne' conci, e restan sempre sul campo se non le estermini una ripetuta e diligente aratura? Per altro di bulla ben fermentata io ho sparso buon tratto di terreno ben preparato, ove non insultò zizzania di sorte alcuna.

(7) Non potè l'autore ommettere la descrizione e l'uso delle marne, al suo tempo sì celebrate per fertilizzare le terre. Ora, in una parola, tutto consiste nel voler tramestare qualunque terreno denso col raro, e 'l raro col denso. L'argilla e 'l mattajone in un campo arenoso e ghiajoso, e l'arena e la creta la più digiuna in un denso e tenace, possono far le veci felicemente delle marne migliori, le quali sebbene non si conoscano nei lor componenti, potendosene numerare ben di sei sorti, possono sterilizzare piuttosto che migliorare un terreno. Vedi fra le lezioni di Agricoltura la terza del dottissimo sig. Ottavio Targioni Tozzetti.

## CANTO SECONDO

(1) Giova usar delle viti fertili conosciute del luogo più assai che di tralci stranieri, che non famo fede della lor generosità. Contuttociò amandosi alcuna volta di aver qualche rara sorta di uva o da pigiare per scelto vino, o da serbar per la mensa, perciò non è ommessa la vite straniera, che può diventar indigena, e migliorare le condizioni d'un vigneto volgare.

- (2) Mi lusingai per qualche tempo che il piantar, come dicesi, sopra inverno al S. Martino dovesse prevenir di sei mesi con miglior messe le viti che si piantano aspettando la primavera. L'esperienza non eorrispose alla mia speranza. Un avvertimento ti darò sicurissimo per la riuscita, piautando anche al solo aprirsi della stagione, ed è: di non fidarle al fosso che le aspetta, se non è ben sazio d'una pioggia che attenderai. Non temer che sia intrattabil la terra. Raro è che s'incontri sul monte un'argillosa rúbrica, ehe s' impasta movendola. Ho veduto costantemente le piantagioni poste con questa legge conservare la frescura e l'umidità che nutre il magliuolo fin nel più fervido agosto, e verdeggiar di tralci bellissimi, ove le altre poste in inverno, ehe pur pareva ehe si dovessero assieurar del terreno, vivevano appena, e parevano d'un anno minori.
- (3) È verissimo quanto è detto dell'amerino, volgamente detto sbolzaferia; e nella disperazione che altri nel vedovo posticcio possa far prova (che veramente non è senza difficoltà) s'attiene felicemente. Pure confesso che non è sostegno tauto pregevole da innamorarsene.
- (4) Non è senza utilità il distinguere i posticci delle viti con qualche gelso, che serva lor di sostegno. Ma avverti bene, che se il terreno non è amicissimo di questa pianta, perderai l'opera, resterai senza foglia, e la vite senza marito.
- (5) Sono i citisi di due sorta: i coronari che sono arbusti, detti zamberelle, e gli arborei che sono l'anagiri, volgarmente egheni. Questi quanto sono pregevoli per i forti pali che talor somministrano, tanto men piacciono per il pasto delle fronde, che rendono amaro e fetido il latte delle pecore che se ne cibano. L'esperienza di molti anni non mi lasciò mai vedere un bel posticcio di viti vicino a costoro. Il coronario, onde s'ammajano le croci e i capitelli, per le pecore è ottimo: Florentem cytisum ecc. Virg. Buc. Ecl. 1.

- (6) Quando non si possa usar del canniccio palustre per tener morbido l'epiderma, e difenderlo più dai soli che lo inossano, che dal gelo che poco nuoce alle piante, è meglio lasciarle nude. Quelli che le veston di paglia vi preparano un albergo alle formiche ed alle forfecchie, ed una spugna all'acque che vi si possono congelare. Mortal cosa è poi se di paglia si vestano le giovani piante de'salici. Il tenero loro epiderma, il molle e succulento tessuto cellulare, che beve, se è libero, e traspira come dalle foglie, marcirà mucido sotto quella vesta, perirà la pianta, e non avrà di vivo altro che qualche stria per lo lungo, che per ventura sia restata scoperta.
- (7) Non lodo ora più propagginar palma di gelso senza troncarla. Me ne innamorai una volta perchè, a dir vero, i gelsi che ne provennero educati a tutta verga parevano di due nel prim'anno, ed erano lucidi e schietti, e senza lo sghembo dell'incisura; ma li ho trovati poveri di radici e che mal s'apprendono quando non siano posti in felicissimo sito.
- (8) Ben quindici sorta di mummie da medicare il taglio degl'innesti e le ferite della scorza si possono numerare: tutte però alla prova sono superate dallo stereo vaccino. Si risparmia così la cera, la trementina e le acque vulnerarie.

## CANTO TERZO

(1) Intorno alla potatura de' gelsi sono qui prescritte le migliori leggi dalla diciottesima fino alla trentesima stanza. Per crescere a queste autorità e lume non posso a meno di pregare chi legge a voler vedere, fra le Dissertazioni su di questo argomento onorate colle stampe dall'Accademia agraria di Verona, le due, una del Meschini, l'altra del Locatelli; questa per il taglio da usarsi solamente ogni cinque anni invece dei tre praticati; quella della stagione in cui giova ciò fare, cioè al declinar dell'autunno. Farò qui in breve la somma de' vantaggi che s' hanno, seguendo il me-

todo da me in gran parte e dai miei due benemeriti soci più compiutamente prescritto; e sono:

I. Di rimettere in vigore le piante, ed assicurarle dalla moría.

II. La comodità di eseguir a dovere questo lavoro in una stagione meno occupata, con minore spesa.

III. Le più robuste legne che se ne traggono da serbare, o pali alle viti, o fascinate per farne bosco salubre al tempo de' filugelli.

IV. Se in ventun anno, a cagion di esempio, devi potar sette volte, seguendo l'uso, nella maniera proposta basteranno le quattro, ed avanzerai tempo e spesa.

V. Se i gelsi da potarsi fossero in prato che si sega, non guasterai l'erba, nè cogli stecchi, che sempre restano, sarai maladetto dal falciatore; e ciò che avviene più spesso, se saranno in campo biadato, non rovinerai nella prescritta stagione frumenti; i quali, potando in estate, si perdono sotto il precipitare, il raccogliere e'l trasportar delle ramore calpestati; danno gravissimo.

VI. È manifesto per prova che ne trarrai maggior copia di foglia; poichè le rimesse palme, avendo più lungo tempo per crescere o rinforzarsi, sono più lunghe e di molti getti da lato, quinci e quindi fornite.

VII. In queste, mature per tempo, siccome sono, non troverà il freddo dicembre l'estrema vettuccia tenera ed erbacea da disseccare.

VIII. Le ramora più robuste men sentiranno l'in-

comodo d'una grandine che le offenda.

IX. Non è timor che, fin dal principio in cui seguirai questo metodo, la foglia si scemi e manchi da non poter tenere la solita semenza che metti a covo. Un gelso di buona costituzione, che non potato numeri l'anno quarto, darà più di foglia di tre potati in estate nell'anno terzo. Sei compensato.

X. La bontà della foglia che se ne trae più sostanziosa e matura, decide della vita più prospera de' filugelli, della copia più abbondante de' bozzoli e della

beltà della seta.

XI. Prima anche del S. Martino (poichè ne' potati matura più presto) troverai da raccogliere delle verglie, che facili s'abbandonano alla mano, foglia abbondante, pasto gratissimo agli animali.

XII. A conchiudere con una ragione che non ha replica, dico: che se in alcun luogo mai è da seguir questa pratica utile da per tutto, è indispensabilmente da osservarsi sul monte, ove cogliendosi naturalmente tardi la foglia, e tardi potando, non hanno tempo bastante i gelsi che di rimetter brevi e schiette palmucce, da rovinarsi le prime, e l'ultime che si sfrondino al vegnente anno.

- (2) Alle obbiezioni sull'incomodo del taglio, o per la stagione, o per la piaga maggiore, è risposto pienamente nelle lodate Dissertazioni. Qui si accusa di stoltizia chi teme un tal danno, e la risposta è del fatto che mi mostrò felicissima la riparata copia de' rami in un gelso che appostatamente feci potar in gennajo, quando era gelo, e di due ordini di viti nello stesso mese. Il maggior incomodo suol essere del potatore per il freddo.
- (3) Così ho veduto ad usare; poi l'esperienza m'insegnò esser meglio in capo al bosco spargere ramoscelli minuti, o truccioli di marangone, o qualche foglio di sprezzata carta. Messi i bachi al bosco, e sopraggiunti da grandissimo freddo, come d'inverno, osservai che legarono più presto i lasciati scoperti, di quelli onde per ripararli s'erano usati i lenzuoli: tanto si giova ogni animale dell'aria libera.
- (4) Sono quasi innumerabili le occasioni e i bisogni d'ogni maniera che si presentano, per provvedervi coll'assistenza de' due nominati operai, che non è possibile esprimere l'importanza e l'utilità dell'avviso indicato.
- (5) Quanto è qui esposto intorno alla potatura delle giovani viti novelle fin dal prim' anno, non è senza la scorta di gravissimi autori, nè senza utile educazione delle piante, massimamente se abbiano qualche tralcio poderoso, su di cui attenersi nella sortita inferiore, rimossi i getti superiori ed inutili. Ma poichè non è legge sì utile che non sia vano il proporre, quando sia moralmente impossibile di ottenerne l'esecuzione; ed è in

fatti difficilissimo ottener una cura sì assidua dalla melensaggine de' coloni e dall' avarizia loro, che non mira che alle viti fruttifere; e sarà in pratica pur assai che tu ne ottenga nel modo debito le piantagioni; perciò ho pensato di dispensarti da questa cura senza tuo incomodo. Sono ridotto a questo passo, poichè io stesso mi sono trovato aggravato da questa diligenza, e impedito così da non poterla nè con danaro, nè con assidua attenzione interamente sostenere. Oltre di che ho osservato che le viti novellamente piantate non offrono veramente getto che sia degno da rispettare col ferro, radendo il resto; ed ho pur veduto che abbandonate a se stesse anche per tre anni (quando la zappa ed una discreta sarchiatura non manchi) mettono qualche tralcio, su di cui è facile stabilire la pianta; e se ciò talor non avvenga, tosate non già nel corpo, come a ragione riprende l'autore, ma a qualche nodo, o dove inforcasi il duramento dell'anno secondo. Fatte forti nel gambo scoppiano in tralci bellissimi, da sostener sulle frasche, rimossa ogni suffragine che lor contendesse in signoría. Quello che è indispensabile, è l'assiduità della zappa; non solo perchè l'occasione di rivederle avvisa de lor bisogni, ma perchè non è altra cura che superi quella del zapparle per tre anni almeno tre volte all'anno. Una giovane vite se fosse fino dal primo suo vegetar moribonda, sotto la zappa rivive; quando non sia del tutto risecca, rinverde; e scoperto il terzo occhio sotterra, morta ne' due superiori, si rinfranca. Questo è il sarrire e il runcare (cavar erbe e zappare) tanto raccomandato. Le terre alla vegetazione di questa pianta ancor più nemiche non si espugnano con altre arme. Subiscono esse, dice ottimamente il sig. Carradori, per mezzo del ripetuto divelto una lenta calcinazione, mediante il concorso dell'umido, dell'aria e del sole, e allora fanno anche l'ufficio d'ingrasso, perchè somministrano molto acido carbonico, uno degl'importanti alimenti delle piante.

(6) Non so che alcuno abbia osservato, come è avvenuto a me, che, dove è secco il terreno, e negletto il divelto intorno alla vite ed altrove, non solo la gramigna vi domina potentemente, e forma il gambo distorto e squamoso, come un breve serpente; ma nella

cima del caule mette una spiga senza ariste, embricata, solida e succulenta, in mezzo della quale, se la scapezzerai, si trova un verme vivo che si converte in tafano. Se il fenomeno fosse raro a incontrarsi, non l'avrei pur accennato; ma considerando che non ho potuto rompere a traverso cinquanta di queste spighe nè nei paesi nostri, nè in alcun altro ove mi sono trovato a passeggiar le campagne, che non chiudesse il loro verme, perciò ho voluto farne annotazione, acciocchè non si rida per non intendere che voglia dire:

Esultò la gramigna, e in modi strani Arsero i solchi, e germinar tafani.

#### CANTO QUARTO

- (1) Molti medicamenti sono stati proposti per le hotti muffate; ma quello che è accennato brevissimamente alla stanza cinquantesima sesta, è il più sicuro, perchè il più efficace di tutti. Risciacquata la botte, prendi cinque o sei libbre di calcina viva, o più secondo la maggiore capacità del vaso, e per lo cocchiume a pezzi a pezzi, non in polvere ve la precipita. Due secchi di caldo ranno vérsavi sopra, ma non tutto ad un tratto, acciocche la calcina possa imbeversene più facilmente, e cadere in fatiscenza, ed in esso smorzarsi. Chiudi quando comincia a fumare, e voltolata la botte al sole, se è possibile, lasciala gemere e sospirare. Il giorno seguente lavala con acqua un poco tepida, finchè n'esca senza colore. Un poco di vino caldo le dia colore e sapore; e questo pure gettato via, sarà il tuo arnese risanato, e le doghe, quando non sieno marcie, siccome fungo, ne resteranno penetrate, castigate e saturate, e, per così dire, impietrite da potervisi fidare sicuramente ogni vino.
- (2) Convengono tutti i buoni fisici che il vino sia formato, e che perciò debba trarsi dal tino finita che sia la fermentazione; che vorrebbe esser piuttosto rapida ed affrettata che no: che è quanto dire finita la bollitura, e che sia danno l'aspettare un giorno di più. Ma come definirne il tempo? Le uve ora sono

mature, ora acerbe, ora fresche, ora riposate, o di collina o di valle, o di vite vecchia o di giovane; si consegnano al tino pigiate in rigida o in tepida stagione, in poca, o in molta quantità, in vaso piccolo o grande, in luogo freddo o caldo, chiuso od aperto; e tutte queste differenze o affrettano o ritardano la fermentazione, così che non se ne può definir precisamente il tempo della durata. Volendone giudicare sicuramente (poichè, come è detto, indugiando, tutto è a discapito della bontà e durabilità del vino) farai così, come ho imparato dal celebre P. Giovambatista di S. Martino: prenderai un tubo cilindrico di due pollici di diametro, lungo mezzo piede di più del tino, in mezzo al quale deve essere perpendicolarmente immerso fino al fondo; e fermalo in testa con due spranghette. Questo, o sia di lamina di ferro stagnata, o anche un quadrilungo di sottil tavola, deve essere traforato intorno intorno così, che vi possa passar il mosto e riempirlo, non l'uva. Riempito che sia di mosto, e questo internamente, come farà, composto a livello coll'esteriore, metti un turacciolo di sughero per la bocca del tubo, ma di minor diametro, siceliè vi possa nôtare: nel turacciolo poi configgerai una bacchettina che sovrasti in lunghezza all'orlo della bocca del tubo, acciocchè ascendendo, come deve, secondo che si gonfia la massa dell'uva e del mosto nella fermentazione, si possa ai confini dell'orlo stesso segnar il grado della salita, che converrà di giorno in giorno segnare ed osservare, finchè cessando ritorni indietro, e te ne possa ne' segnati gradi aver indizio sicuro. Questo croniometro si determina secondo tutte le condizioni dell'uve, e delle stagioni e de' luoghi, nè può mentire, e risponde a tutte le obbiezioni, usi, abusi e capricci di quei che non sanno; quando non levino su di notte, come faceva l'abate Paoletti privo di questo istromento, per ascoltare se il tino ancor cigolasse, e regolarsi a travasare il vino quando il fiotto fosse calmato e tacesse; diligenza assai incomoda. Se in vece del sughero colla bacchetta prenderai un fuso, e da una parte vi legherai un chiodetto di tanto peso che lo tenga immerso e diritto, come zavorra la nave, fino alla metà ov' è più grosso, avrai come un pesaliquori,

un indice egualmente sicuro del salire e del discendere, come desideri, segnando pur nella punta che so-

pravanza i gradi da osservarsi.

(3) Breve spazio di campo, piano ed arato, cinto da un lato da una pendice selvosa, e in fondo chiuso da una valletta, umida per acqua che vi serpeggia, c fa superbe le spine e l' musco che veste i macigni, non senza salici che vi trovano pingue e fresco il terreno, posseduto dall'autore e chiamato Mergo. Questi nomi non si trovano che nel dizionario dell'Estimo. Io non mi ricordava ben di Virgilio quando scrissi questi versi: or mi compiaccio di averne naturalmente imitato lo spirito, che lo fece esclamare sulla fine del secondo canto del suo divino Georgico:

con il restante, tutto oro.

#### INDICE

De' nomi delle Piante, nominate dall' Autore nel corso dell' opera, con li respettivi del Linnéo.

Abete Abrotano Aglio Amerino Apparine Asprella Avena Avornio Azzero Bellide Canape Cardo, o Cardone Carvo Carpino Castagno Cedro Celtide Ciano Cipresso Ciriegio Citiso

Cotino
Corbezzolo
Corno
Danéa
Durocuore
Legume egiziano (Caffè)
Elleborina
Evonimo
Faggio
Fico
Frassino

Pinus Picea. Artemisia abrotanum. Allium sativum. Crataegus oxyacantha. Galium aparine. Phalaris oryzoides. Avena sativa. Fraxinus ornus. Crataegus azerolus. Bellis perennis. Cannabis saliva. Carduus acanthoides. Carum carvi. Carpinus betulus. Fagus castanea. Citrus medica. Celtis australis. Centaurea cyanus. Cupressus sempervirens. Prunus cerasus. Cytisus nigricans, et laburnum. Rhus cotinus. Arbutus unedo. Cornus sanguinea.  $oldsymbol{T}$ anacetum vulgare. Crataegus aria. Coffea arabica. Serapias latifolia. Evonymus europaeus. Fagus sylvatica.  $Ficus\ carica.$ Fraxinus excelsior.

Framento Ginepro Gittone Gramigna Intuba Lambrusca Lappa Leucantemo

Lichenc Ligustro Lino Loglio Mandorlo Marrobbio Melo Mentastro Moro Mortella Nardo Nespilo Noce Olmo Opio Orno Orobo Ortica Orzo Peruggino, o Pero Pesco

Pioppo

Pruno Quercia, o Royere

Rosa Rovo Salcio Saligastro Sambuco

Serpillo Sorbo Sonchio Sorgo

POEMI DIDASC.

Triticum aestivum. Juniperus communis. Nigella damascena. Triticum repens. Cichorium intybus. Vitis lambrusca. Arctium lappa.

Chrysanthemum leucan-

themum. Lichen, etc.

Ligustrum vulgaris. Linum usitatissimum. Lolium temulentum. Amygdalus communis. Marubium nigrum. Pyrus malus. Mentha sylvestris.

Morus alba. Buxus sempervirens. Nardus imlica. Mespilus germanica. Juglans regia. Ulmus campestris. Acer campestre. Fraxinus ornus.

Orobus vernus. Urtica dioica. Hordeum vulgare. Pyrus communis. Amygdalus persica. Populus alba. Prunus spinosa. Quercus robur. Rosa canina.

Rubus fruticosus. Salix viminalis. Salix alba. Sambucus nigra. Thymus serpillum.

Sorbus domestica. Sonchus oleraceus. Zea maiz.

DELLA COLTIV. DE' MONTI. INDICE 226

Spagna Te Timo Trifoglio Ulivo Veccia Verbasco Viola Viburno

Vite, o Corbina Zizzania

Zucca

Medicago sativa. Thea bohea. Thymus vulgaris, Trifolium pratense. Olea europaea. Vicia sativa.

Verbascum nigrum. Viola tricolor, et odorata. Viburnum lantana.

Vitis vinifera. Curiandrum testiculatum.

Cucurbita pepo.

#### IL

# SISTEMA DE' CIELI

POEMETTO

I a

## CARLO CASTONE

CONTE

DELLA TORRE DI REZZONICO



### SISTEMA DE' CIELI

A

#### TAMARISCO ALAGONIO (1)

Jam propiusque favet mundus scrutantibus ipsum, Et rapit aethereos per carmina pandere census. Manil. Astrou, lib. 1.

O candido Censor di quante vergo Di vigile lucerna al cheto lume, O sul roseo mattin delfiche carte, Caro alle Muse ed al cetrato Apollo, Del mio libero canto oggi tu sei L'auspice degno; e nel sermon de' Numi M'udrai narrarti qual tessendo inganno Io vada agli ozi del pomoso autunno In questa solitudine tranquilla, Dove inculta Natura offremi intorno Sparse sul monte antiche selve e case, Rustica vista. Ma ben altre ascendo Su' forti vanni, onde m'impenna il tergo La severa d'Urania amica destra, A vagheggiar non conosciute piagge Dal volgo indótto, e là mi spazio e godo Volgere per l'immenso etereo vano Imperioso a mille mondi il guardo. La cetra, allor che di sì lunga via

Pende, dolce conforto, a me dal collo, Oh come va d'armonico tremore Ondoleggiando irrequïeta, e come Sento che tese a maggior suon le corde Sdegnano omai l'usato tocco, e quello Chiedon di Caro e di Manilio invano!

Non però sempre del pensier m' innalzo Sul volo audace, e per le mute vie Dell'oscure contrade Archimedée Non sempre io mi raggiro. Ah! tu ben sai Quante s' usurpi delle nostre cure La creta vil, che la divina parte Chiude dell'aura che spirò sull'uomo Il Motor primo delle cose; e sai Che di seguir le non intese leggi Dell' arcano commercio invan ricusa, Fervido il sen d'Omeriche faville, Vate sul Xanto, o con Eulero a scranna Lettere e cifre a variar non lento Calcolator filosofo profondo. Alfin cedere è forza. I lievi spirti Per la nervosa region dispersi Un lungo meditar consuma e pasce, E le troppo percosse imbelli fibre Fan che l'alma risenta il loro affanno.

Or odi come fra la doppia cura
Di dar ristoro al giovin corpo, e l'alma
Nudrir di filosofico pensiero
L'ore divida. Non sì tosto il Sole
Del pacifico mar notte lasciando
Sull'acque immense, ed in silenzio il vasto
Méssico padre di molt'oro, e Cuba,
L'opposta parte del volubil Globo
Orna e riveste di purpurea luce,

Ch' io balzo fuor dell' agitate coltri, E con umíl preghiera al ciel rivolgo I pensier primi, chè nel mondo errante " Non si comincia ben se non dal cielo ". Abil coppier frattanto agita e mesce Col dentato versatile strumento La mattutina d'oltramar bevanda, E in lucida la versa eletta tazza, Del camuso Cinese aureo lavoro. Fervida s'alza la disciolta droga, E di fragranza liquida e di spume Ricca sovra il capace orlo colmeggia. Ve' come intorno a lei cadendo il raggio Vi spiega i bei colori onde fra' nembi D' Iride il variato arco si tinge! Ma di tante ricchezze alfin la spoglia Il mio labbro digiun, che a sorso a sorso Va quel salubre farmaco libando, E per dolcezza non invidia allora Il néttare che largo in ciel mescea Alla mensa de' Numi il buon Vulcano (2).

Pieno così di nobil foco all'aure
Apro grand'ala, che varcar non pave
Gl'immensi tratti del profondo cielo,
E non della bivertice montagna
Volo sull'erta, ma là dove Atlante
Vastissimo sul curvo omero torce
L'asse ardente di stelle, e geme al pondo
Dell'armoniche sfere. Ivi di schietto
A' raggi permeabile cristallo
Ruotan due cieli e il Mobil primo, e sparso
D'astri minuti il Firmamento. In mezzo
A' lumi erranti, all'instancabil Sole
Sul non movibil asse alto librata

232 IL SISTEMA Pende la Terra neghittosa, e sta. Ma mentre pingo arabe cifre, e segno Per l'artifizio di volubil punta Di bifido compasso orbite e globi, Ecco tocca del monte arduo le cime Su geometre penne remigando Filosofo Borusso armato il braccio (3) D'aspra per molti nocchi erculea clava, E fermo su due piè contempla i giri Di tante sfere, e non fa motto. A lui Sta fra le rughe della fronte sculto Ponderamento astronomo, e novello Del Peripato sprezzator pensiero. Non serba il volto un color solo, e torvo (4) Sembra guatar del Mobil primo il corso, Che dall' Orto all' Occaso, immensa via, Seco in un giorno i ripugnanti cieli Turbinando rapisce e volve in giro. Or gli Epicicli de' pianeti e il vasto Eccentrico rotar laberintéo Fremendo osserva, or dal littoreo Cancro Al Capro dell' Esperia onda tiranno Il Sol vagante e la mutabil Luna. Indi la vista gravemente tarda (5) A Saturno volgendo, a Giove, a Marte, Si meraviglia di vederne i corpi Nell'opposta del ciel parte sublime Più grandeggiar a noi movendo intorno. Sdegnosamente alfin dietro le spalle

Gittando alto la clava ponderosa Sfende il cristal girevole, e de' cieli Sfascia i solidi cerchi. Ululi e fioche

Mettono l'Ombre a passeggiar le Stoe

Voci confuse al vasto rovinío

DE' CIELI

E'l frondoso Academo un tempo avvezze, E gli ombratici sofi, e'l servo gregge, Che del tiranno Stagirita al nome Trema, e ne' detti del maestro giura. Ma sotto intanto a' replicati colpi Cigolando dicrollasi e rovina Il sognato del ciel macchinamento, E Toloméo da lunge invan sospira. Già leva Atlante dal penoso incarco Libero il collo e le marmoree spalle Meravigliando; nella fulva arena Splendono i pezzi dell'infrante sferc. Alle rovine il vincitor Borusso Esulta in mezzo, e da sue voci scosso (6) D' altri sofi antichissimo drappello I tacit'antri e le pensose selve Lascia d'Eliso, e con maestra mano Il confuso de' cieli ordin corregge. Ferve l'opra immortal. Facili i Numi Al gran lavoro aspirano, che giacque, Colpa di cieca opinione, avvolto Di smemorati secoli fra l'ombre. Già de' corsier foco-spiranti Apollo A Pittagora cede il fren gemmato (7); E rimembrando pur l'acerbo caso Dell'inesperto agitator d'Eoo,

A Pittagora cede il fren gemmato (7);
E rimembrando pur l'acerbo caso
Dell'inesperto agitator d'Eoo,
Le gote irrora di paterno pianto.
Ma il Samio Auriga all'Universo in mezzo
Ferma le rote del volubil carro,
E dal timon gli alipedi discioglie.
Quegli esultando per gli eterei campi
Qua e là sen vanno senza legge, e molta
Dagli agitati crin fiamma si spande,
Finchè vogliosi del notturno albergo

IL SISTEMA 234 Nel profondo s'attuffano del mare, E non ascoltan più l'ingrata voce Del mattin che dall'onde in ciel li chiama. Ecco Nettuno dall'azzurre chiome A Filolao sdegnoso offre il tridente Scotitor della terra. Egli a due mani Nel sen lo vibra dell'inerte globo, E dal centro del mondo alfin lo svelle. Con molta forza l'urta indi, e lo spinge Sull'ampio calle, che traendo il lume Stampò d'orma immortale Eto e Piróo. Segue la Terra, e variando l'anno Va da se stessa dal Monton Friséo Di segno in segno obbliquamente a' muti Dell'acque un tempo, or cittadin del cielo. Ma della Terra a' neghittosi perni Eráclide ed Ecfante, anime audaci, Già dan di piglio, e rotear sull'asse La sforzan dall' Occaso al lucid' Orto, E le alternan col moto il giorno e l'ombra.

Di nuovo allor con più sicura mano Godo impugnar l'agevole compasso, E di proporzion la varia legge Fido serbando, in picciol foglio stringo Il novello degli astri ordine e corso.

Occupa il Sol dell' Universo il centro, E a lui vicino in breve cerchio volge Del celebre Mercurio il picciol globo. Segue, ma quasi in duplice distanza, Di tremolo splendor lampi vibrando L'astro del dì l'astro forier dell'ombre. Indi la Terra non più pigra, e seco Volve il pianeta, che sdegnando in pria D'ogni numero il fren vagava in cielo

Dell'altre stelle regnator bicorne. Sola poi vien la rubiconda stella Del fero Marte, e dopo lui l'immenso Giove, che tanto gli è lontan quant'esso Dal Sol due volte. In così vasto campo Forse alcun' altra dell' crranti stelle (8) Ruota da noi non conosciuta, e forse Suo picciol disco, o per gran macchie oscuro, Fe' sì che invan della ritrosa in cerca Al notturno favor di doppia lente Vagò pel ciel l'astronoma pupilla. Quattro pianeti all'età prisca ignoti Seguon di Giove imperioso i passi, A lui rotando intorno. Alfin la pigra Del gelato Saturno oscura mole Vien con cinque seguaci al largo anello, Che la circonda, alteramente in mezzo.

Qui d'un tenace meditar mi lascio In preda tutto, e dell'aperta palma Letto facendo alla pensosa fronte L'ellittico girar de'sette globi Ammirando contemplo. A tutti in mezzo D'un maestoso riposar contento Il Sol risiede qual monarca, e spande Col potente vibrar di sue minute Parti agitate da gagliardo moto, Onde immobile altrui volge se stesso, Su' vassalli pianeti a' rivi, a' fiumi La rosea luce ed il calor. Ma quale Di non sognate qualità tesoro Schindemi il Padre di color che sanno? Io certo io vidi balenar di rai Questa al dotto silenzio amica valle, E scender d'alto maestosamente

Lungo la riga d'ôr l'alma Britanna. Mille sovra l'occhiute ali d'intorno Erravano al gran Padre aerei Silfi Di trattar vaghi la volubil sesta, E l'angoloso prisma, e de' segreti Spïatrice del ciel l'ottica canna. Fida compagna da' prim' anni al fianco Geometría gli stava, e l'accigliato Calcolo instrutto di possenti cifre Superbo domator dell' infinito. Sotto al suo piede il gemin'arco avea Steso alternando la viola e l'ostro L'ali-dorata figlia di Taumante, Che troppo in ciel della sdegnosa Giuno Odïando l'impero, alfin si feo Del tranquillo Filosofo compagna E messaggiera, da che vide il raggio Nell' angolar tersissimo cristallo Per lui rifratto lumeggiar le sette Tinte del suo bell'arco, e i vivi escirne Misti colori onde s'abbella il mondo. Ma la consorte del Tonante e suora Bieca mirò la fuggitiva, e indarno A lei davanti per temprarne il duolo Spiega il pavon le gemmi-sparse penne. Così pel ciel la grave ombra movea

Così pel ciel la grave ombra movea Del mio Neutóno. Al suo venir la valle Tacque e la selva, e per udirne i detti, Immemori del suon, corsero a gara Dal colle i Fauni, e sulla patria riva Drizzarono l'ondosa urna le Ninfe.

Io più volte l'udii l'ascose leggi Di gravità spiegarmi, e dolce ancora La dotta voce nel pensier mi suona: Vedi (dicea) que' sette globi? Il centro (9) Di que' moti è nel Sol. La vasta massa Dell'infocato suo terreno attragge Ogni minor pianeta, e con tal forza Stende su lor di gravità l'impero, Che dovrebbero tutti a lui nel grembo Piombar, miseramente esca aggiungendo Di quel liquido foco all' ampio mare (10). Ma provvido a' pianeti un retto impresse Corso il gran Fabbro, e bilanciollo in guisa Col tiranno poter che al centro inchina, Che d'ambo uniti ne compose un curvo Inalterabil raggirante moto, Onde al lucido Sol fanno corona. Ma l'attraente forza ognor decresce (11) Se lungi move dal suo centro il corpo, E se degli astri l'inegual distanza Tu replichi in se stessa; anco saprai Dal numero, che quadro indi n'emerge, Quanto il vigor di gravità si scemi. Nota non meno ti sarà qual tempri Armonica ragion le corse vie Del pianeta rotatile col tempo, Se di Keplero ascolterai la voce Ch'alto rimbomba per l'etra profondo, E gli astri infrena e n'equilibra i moti, Tal che in se stesso riferito il tempo Alla distanza cubica risponde, C'hanno fra lor l'erranti stelle in cielo.

Ma la severa numerosa legge, Ch'agli spazj ed al tempo incider seppe Sulle celesti tavole il Germano, Legge è non men di gravità, che tutte Con forza pari alla lor mole attrae

In ciel le stelle, e sulla Terra i corpi. Per lei volge sì ratto al Sole intorno Il picciolo Mercurio, e così lento Il remoto Saturno oltre sen va. E l'Oceán, che vicendevolmente Le terre allaga e nell'antico letto Librandosi in se stesso alto ritorna, Per forza sol d'attrazion si spande, E si raccoglie in liquide montagne, Docil seguendo il corso della Luna, Tal che più s'erge minaccioso e freme Il versatile fiotto allorchè piega Cintia di nuovo sulla fronte il corno, O del fratello la raggiante immago Tutta ripete in mar dal pieno volto. Nè le Comete, benchè tanta in cielo Volgano elisse oltre Saturno, e tanto Abbian lenti ritorni, a quella legge Sottrar si ponno, che le chiama al Sole, Da cui rïarse, il vaporoso crine A' purpurei tiranni, al cieco volgo Stendono di terror lungo argomento.

Invan ti fende di Cartesio il dotto (12)
Immaginoso architettor pensiero
Degli elementi suoi le parti in quadro,
E te le finge invan da doppio moto
Fervidamente in vortici aggirate,
Tal che l'urto fra lor gli angoli franga,
E la sottil materia indi nascente
Vuoto non lasci. Impenetrabil sono
E solide le parti ond'è composta
Dell'Universo la materia; e nulla
Scorrer potrebbe, e mutar forma e sede,
Se vuoto alcun non distinguesse i corpi.

DE' CIELI

Vuoti dunque del ciel sono gl'immensi Ceruli campi, ove sciogliendo il corso Volvon pianeti per riflessa luce Chiare nell'ombre, e di splendor natio Mille vibrano rai lontani Soli, E del peso e del moto insiem composte Seguon le leggi onde s'annoda il mondo.

Or l'infinita Provvidenza, e l'arte (13) Di lui che primo d'un sol verbo impresse Alla materia inoperosa i moti, Tacito ammira, ed i ravvolti in fosca Geometrica nube ardui segreti Osa meco tentar. Denso e compatto Più d'ogn'altro è Mercurio, a cui sì presso Il Sol lampeggia dalle vampe Etnee; Venere è densa meno e più lontana, Ed in ragion delle distanze varie La densità si scema, e scema il moto. Tu ben t'apponi, che se men veloce Fosse Mercurio a rivoltar sull'asse, O se men densa di sue parti avesse La marmorea testura, in breve fôra Arso e disciolto dal propinquo ardore. Ma quale incrudelir d'alpine nevi Stagion dovrebbe, e d'Iperboreo ghiaccio Nell'orride contrade di Saturno, Se di maggior crassizie il Fabbro eterno L'avesse cinto, e se col lungo giorno, Che gli fanno goder sue tarde ruote, Non ristorasse il mal che lo flagella Nel cerchio estremo sì lontan dal Sole?

Pur così dotto magistero a nulla Giovar potrebbe se d'alpestri massi, E di non abitate ispide terre, 240 IL SISTEMA

Fossero que' pianeti un'aspra mole. Dimmi, che fan le quattro lune intorno Al vastissimo Giove, e le altre cinque Rischiaratrici del lento Saturno Col sottil giro del capace anello, Ond' egli va superbo? Invan Natura Nulla creò, nè della cheta notte Ad ingemmar soltanto il fosco velo D' immensa mole fe' pianeti, e mille Nel liquido seren lampade accese, E il corso volle armonizzarne e l'ore. Luce maggior di verità foriera Meco sul grave ragionar ti spanda Il Fiorentin che a' non tentati cieli (14) Coll'ottica sua canna assalto diede, E nella notte ne spïò gli arcani. A gara dopo lui cento saliro D'Urania figli all'ardue torri in vetta, E d'Argólico scudo o di Febéa Lampada in guisa sollevar fur visti Sferiche moli di cristallo e tubi, Che avidamente si stendean nell'ombre Ad indagar colla rifratta luce Degli attoniti cieli ogni segreto. Io poi del vario-refrangibil lume (15) L'indocile a frenar indole intento In concavo metal l'accolsi in pria, E d'altro specchio il rimandai sul cavo Minor circolo opposto, onde riflessa N' andò de' rai la colorata riga All'occhio armato di globosa lente, E men confusa e più vivace apparve La fida immago dell'esterno obbietto. Tu di questo o del primo ottico tubo

Avvalorando il curioso sguardo, Allorchè mezza della propria notte Tace nell'ombre la volubil Terra, Veglia fra' merli di solinga torre, E le stellanti chiostre al guardo appressa. Ma pria, novello Endimione, il volto Fiso contempla della bianca Luna, Che quale a lui nell'amorose grotte Della Latmia pendice, a te di furto Par che s'accosti per l'aria serena, E al cupid'occhio la lucente ampiezza Fa grandeggiar del maculato disco. Oh! quai di cavernose orride valli (16) E di pianure e d'isole prospetti T'offre il Pianeta regnator dell'ombre? Le decrescenti sparse macchie e l'aspre Ad ora ad ora lumeggiate parti Son valli e monti, son lagune e mari D'isole sparsi e di minuti scogli, Che d'Apollineo raggio in varie guise Riflettono allo sguardo; e tal darebbe Spettacolo giocondo il suol che calchi, Se tu dall'orbe dell'argentea Luna Mirar potessi quanto apre e circonda Da Calpe profauata all'Adria estremo Il doppio mar, campo de' venti, e in mille Contrade l'Appennino arduo comparte.

Ma mentre ei sì favella, in vêr l'occaso Oltrepassata la metà del giro Volge sul Polo aquilonar l'Europa, E l'Appennin di più lunga ombra il piano Stampa d'Emilia colle negre spalle. Già del bianco mantil vestito il desco Grato fumeggia di vivande. Invito

POEMI DIDASC.

242 IL SISTEMA DE' CIELI
Più che non l'epa dal digiuno asciutta
Fa del valletto vigile la cura,
E me dal lungo meditar richiama.
Ma qual fumo alle lievi anre commisto
Rapida al suon della profana voce
Del Filosofo l'ombra si dilegua,
E i mirti consapevoli e gli allori
A bear torna dell'aurito Eliso.

#### ANNOTAZIONI

(1) Tamarisco Alagonio si è il nome pastorale del signor marchese Prospero Manara, consigliere di Stato e gentiluomo di Camera di S. A. R. Egli è noto alla repubblica letteraria per molte bellissime egloghe e canzonette, e per l'eccellente traduzione della Bucolica di Virgilio, da lui data alla luce in Parma l'anno 1766, e ristampata l'anno dopo in Padova. Così non ci frodasse più lungamente la sua modestia della ben inoltrata versione delle Georgiche, come si crederebbe che fosse in lui trapassato lo spirito di Virgilio, e all'opinion di Pittagora novel vigore aggiungerebbero i suoi felicissimi versi, per cui di se stesso parlando in un'egloga elegantissima, così cantava in Arcadia:

E se pur vuoi che un premio i versi onori, Una sampogna, Ergasto, in dono avrai, Che di Cromi ben vale i capri e i tori.] Dopo Títiro al labbro io l'appressai, È tale armonïosa aura n'uscío, Che lui credean risorto i pecorai.

Vedi le Pastorelle d'Arcadia. Parma, 1769.

- (2) Αυταρ (Ηφαιστος) ο τοις αλλοισι θεοις ενθέζια πασιν Ωνοχοει, γλυαυ νεαταρ απο αρητηρος αφυσσων Ιμαρ. lib. I.
- (3) Nicola Copérnico nacque in Thorn città della Prussia l'anno 1472.
- (4) Si accennano brevemente le principali cagioni onde su mosso Copérnico a rigettare l'antico sistema de' Cieli. Il moto rapidissimo del primo Mobile, che seco rivolgeva tutta la celeste macchina nello spazio di sole ventiquattr'ore da Oriente in Occidente, gli epicicli de' pianeti, i loro eccentrici accavallati l'un sopra l'altro, sa teorsa intricatissima per ispicgare le fasi

della Luna, e la poca esattezza de' punti dell'equinozio e del solstizio abbastanza dimostravano che Toloméo non avea saputo involare alla gelosa Natura il
segreto del suo magistero nel moto de' pianeti e del
Sole. Era sì grande la confusione che regnava nel sistema di Toloméo, che un Re astronomo osò dire che
avrebbe dato un altro piano alla Suprema Intelligenza,
se lo avesse chiamato a consiglio nella fabbrica dell'Universo; ma il sistema di Copérnico giustifica l'ammirabile Architetto de' Cieli, e in vece di porgere occasione a' detti sacrileghi, manifesta a chiare note la
gloria di Dio.

- (5) Saturno, Giove e Marte compariscono più grandi nelle loro opposizioni, che nel rimanente del loro corso nell'ipotesi di Toloméo. Questa assurdità non può togliersi, che facendoli girare intorno al Sole.
- (6) Ricercando Copérnico ne' libri degli antichi qualche sistema più corrispondente ai fenomeni celesti, si abbattè nel terzo libro di Plutarco περι των αρεσκοντον τοις φιλοσοφοις, dove leggesi: Οι μεν αλλοι μενείν την γην. Φιλολαος δε ο Πυθαγορειος χυχλω περιφερεσθαι περι το πυρ κατα κυκλου λοξου, ομοιοτροπως ηλιω, και σεληνη. Ηρακλειδης ο Ποντικός και Εκφαντός ο Πυθαγορείος κίνουσι μεν τεν γην, ου μεν γε μεταβατικός, τρολού δικήν ενζωνισμένην από δυσμων επ' ανατολας, περι το ιδιον αυτης κεντρον; cioè: Altri pensarono che non si movesse la Terra; ma Filoláo Pittagorico giudicò ch' ella fosse portata in giro dintorno al fuoco (cioè al Sole), descrivendo un circolo obbliquo appunto come il Sole nell'annuo suo corso e la Luna ogni mese suol fare. Eráclide Pontico ed Ecfante Pittagorico attribuiscono un moto alla Terra, per cui non muta il luogo, ma come una ruota sopra il suo asse va rivolgendosi da Ponente a Levante intorno al proprio centro.

Copérnico, unendo la sentenza di Filoláo a quella di Eráclide e d'Ecfante, diede alla Terra il moto diurno di rotazione sopra il suo asse, e l'annuo intorno al Sole.

(7) Quantunque il sistema di Copérnico sia general-

mente creduto la rinnovazione del sentimento di Pittagora, non è fuor di luogo l'osservare ehe mai non pensò quell'antichissimo filosofo che il Sole fosse nel centro de' varj moti de' pianeti, da lui creduti altrettanti Dei. Egli diede bensì la figura rotonda alla Terra, e questa figura attribuiva al Mondo animato ed intelligibile, da cui diceva che la Terra medesima veniva chiusa nel mezzo. Diogene Laerzio ci avvisa che Filoláo Crotoniate fu il primo a credere che la Terra si movesse in un circolo; altri fanno onore di questa sentenza ad Iceta, ossia Niceta Siracusano. Questi filosofi erano della scuola di Pittagora, e perciò Pittagorico fu chiamato il sistema. In venerazione di Pittagora ho voluto seguitare la credenza comune, che gli attribuisee la gloria d'aver ideato il vero sistema planetario; e perciò lo dipingo in atto di sciogliere dal cocchio del Sole i cavalli, e renderlo immobile nel mezzo de' cieli.

- (8) La prodigiosa distanza di Giove da Marte sembra che domandi o qualche Luna intorno a quest'ultimo pianeta per illuminarne le notti (come ne son provvisti Giove e Saturno e la Terra), o qualche altro pianeta che fra Marte e Giove si rivolga per empiere uno spazio sì vasto. Molti prestanti astronomi sospettarono che difatto si aggirasse qualche pianeta fra Marte e Giove, il quale o per la sua picciolezza, o per l'oscurità del macchiato suo disco non fosse visibile. Il Derham credè vedere uno o due satelliti intorno a Marte; ma ripetendo con maggiore esattezza le osservazioni, finalmente si avvide che erano stelle fisse, le quali si presentavano nel telescopio, e stanno in dirittura di Marte.
- (9) Abbenchè il Sole si ponga nel mezzo del nostro planetario sistema, il centro però di gravità non viene da lui occupato, se parlar si voglia con matematico rigore di termini; imperocchè la reciproca attrazione dei pianeti e del Sole fa sì ch'egli stesso vien costretto a muoversi, ma con un moto assai piccolo rispetto a quello degli altri pianeti che lo circondano. Il fuoco adunque dell'orbite ellittiche ritrovasi pochissimo di-

stante dal Sole; e perciò si considera come se fosse nel sno corpo medesimo. Un filosofo parlando il linguaggio poetico, fa di mestieri che alquanto rilasci della sua geometrica precisione per non essere o troppo arido, o soverchiamente diffuso; e questo sia detto per togliere a' severi lettori ogni titolo di lamentanza, se non ritrovassero ne' versi posti in bocca a Neutono quella scrupolosa esattezza che si ammira nelle opere sue immortali.

- (10) Il Sole da' filosofi si considera come un mare di liquid'oro bollente, o come un terreno inzuppato di fluido fuoco, o sparso tutto di ardentissimi vulcani; e seguendo queste varie sentenze, si credono le sue macchie da molti oscure croste e corpi eterogenei che nuotano ne' suoi flutti, e da molt'altri esalazioni di densissimo fumo, che largamente dalla bocca de' vulcani si spargono sul suo disco. Nulla di certo può dirsi sulla materia ond'egli è composto o nudrito, e dalle sue macchie solamente raccogliesi il moto di rotazione ch'egli ha intorno al proprio asse in 27 giorni.
- (11) Si sono qui ristrette in pochi versi le leggi della Newtoniana attrazione, e quelle di Keplero intorno alla distanza ed a' periodi de' pianeti. Mentre il pianeta movesi intorno al Sole, come a suo centro, se singansi alcune linee condotte dal centro delle forze continuamente a' luoghi del pianeta, gli spazi racchiusi da queste linee, i quali si dicono aree, saranno proporzionali a' tempi in cui si descrive la porzione dell'orbita planetaria compresa fra quelle rette. Ecco la prima regola di Keplero; l'altra si è, che i tempi periodici de' pianeti stanno in ragion sesquiplicata delle distanze medie del Sole. Ma la natura stessa della gravità richiede che i tempi stiano in questa ragione colle distanze; poiché tendendo i pianeti verso il Sole per la forza centripeta, che scema in ragione del quadrato delle distanze, devono i periodi ed i tempi per le leggi della medesima forza centripeta stare fra loro appunto in quella ragione che assegnò Keplero nella seconda sua regola, e che viene confermata dalle astronomiche osservazioni. Il felice accordo delle leggi di Keplero e

della gravità forma la base più solida delle scoperte di Newton.

- (12) Distrusse Newton i vortici di Cartesio ed il suo pieno; la Natura non abborrisce più il vuoto, come asseriva gravemente il Peripato, per ispiegare alcuni fenomeni; dimostrò per lo contrario il Filosofo inglese che il fluido, avvegnachè sottilissimo, di cui riempiva Cartesio gli spazi celesti, avrebbe a poco a poco fatto cessare il movimento de' pianeti che entro vi nuotavano.
- (13) La densità de' pianeti che si ritrova essere in ragione reciproca del volume, ossia in ragione reciproca triplicata del loro diametro, non si può dedurre che dai piancti che sono accompagnati da qualche satellite. Per mezzo del calcolo si trova che i pianeti più densi sono i più vicini al Sole, i quali sono ancora i più veloci nelle loro rivoluzioni. Il chiarissimo P. Jacquier nelle sue Instituzioni fisiche dal satellite ultimamente scoperte intorno a Venere deduce la densità di quel pianeta, e la ritrova quasi tre volte maggiore della densità della Terra. Ma questa sorprendente invenzione sarebbe inutile se non vi fossero abitanti ne' pianeti per goderne; imperocché sembra che la lentezza del moto e la minore densità de' più lontani pianeti sia favorevole a' gradi di calore che si richiedono per le naturali produzioni; e così la rapidità del moto e la maggiore densità de' pianeti più vicini impedisce che non siano disciolti dal Sole, e loro accorda stagioni e temperatura di climi propria allo sviluppo d'ogni sorta di viventi animali e di vegetabili: onde esclama il P. Jacquier, penetrato da quello spirito di religione in cui tutta è dettata la sua filosofía: Ecquis ergo sancte non adorabit sapientissimas leges, quibus reguntur atque gubernantur corpora caelestia, ita ut, mutato illorum situ atque ordine, perniciosissimos effectus inde nasci, totumque Mundi systema perturbari oporteat?
- (14) Galiléo, come ognun sa, fu il primo a rivolgere il cannocchiale, chiamato dall'origin sua Batavo, verso le stelle. Perciò Milton nel suo Paradiso Per-

248 IL SISTEMA DE' CIELI duto paragona lo scudo di Satana alla Luna, che contemplava quel Toscano filosofo:

Through optic glass the Tuscan artist views At evening from the top of Fiesole, Or in Valdarno, to descry new lands, Rivers, or mountains in her spotty globe.

Ma fu poscia perfezionato quell'istromento, e la combinazione delle due lenti convesse, dovuta in teorica a Keplero ed in pratica al P. Scheiner ed al P. Rheita, corresse i difetti del cannocchiale Batavico, e introdusse l'astronomico. L'Huyghens fabbricò degli obiettivi che avevano fino dugento dieci piedi di fuoco. Dal celebre Campani ottenne Luigi XIV tre telescopi di varia lunghezza, e con questi pervenne il Cassini a discoprire i due satelliti più prossimi a Saturno. Finalmente l'Harttzoecker, ebbe in suo potere degli obiettivi di seicento e più piedi di fuoco.

- (15) Tutti questi smisurati telescopi furono vinti dal telescopio catoptrico che inventò Newton, e di cui si è fatta brevemente in questi versi la descrizione. Egli corresse con questo i difetti inseparabili delle lenti per la varia refrangibilità de' raggi, a' quali tolse l'aberrazione nel dipingere l'immagine. Il telescopio qui descritto è quello che fu costrutto dall' Hadlei con qualche cambiamento alla prima forma Newtoniana; questo telescopio, della lunghezza di soli cinque piedi, superò in bontà il telescopio Ugeniano di 123 piedi.
- (16) Alcuni astronomi ci hanno lasciata una carta selenografica, la quale si vede ordinariamente ne' trattati di Fisica, come nella decima lezione del Keill, nella Grammatica delle Scienze di Beniamino Martin, nella Teología Astronomica del Derham. Il Langreno, l'Evelio, il Grimaldi ed il Riccioli distinsero con vari nomi le parti più luminose del disco lunare; il Langreno ed il Riccioli distribuirono a' filosofi e a' più insigni letterati le vaste regioni di quel pianeta; ma temendo poscia l'Evelio, come osservò argutamente il Keill, che non insorgessero liti tra' filosofi per i confini delle loro terre, con dispotica autorità tolse loro

i dominj lunari, e trasportò in quelle contrade tutti i nomi della nostra geografía. Volle forse con ciò imitare l'Evelio i viaggiatori curopei che nell'America rinnovellarono la Francia, la Spagna e l'Inghilterra per non so quale somiglianza da loro ritrovata colle nostre terre; così nella Luna vediamo l'Europa tutta, l'Asia e l'Africa; e se la Luna rivolgesse verso di noi l'altra metà del suo globo, di maniera che la potessero osservare gli astronomi, non è punto da dubitarsi che l'America avrebbe l'onore di stamparvi la sua carta topografica.



# L'ORIGINE DELLE IDEE

POEMETTO

DI

## CARLO CASTONE

CONTE

DELLA TORRE DI REZZONICO

2013180 T

# L'ORIGINE DELLE IDEE

ALL' ABATE

#### DI CONDILLAC

Των αμοθεν γε, θεα, θυγατερ Διος, ειπε και ημιν. ΟΜΕΝ. Odis, lib. 1, v. 10.

E qual nuovo mi s'apre arduo sentiero Che teme Euterpe di calcar? Da lunge Miro le balze d'altissima rupe, Cui molto intorno le profonde selve Spargono orror di sacra nebbia, e tutto Aspreggiano i dumeti ispidi il fianco. Pur di timida luce un fioco raggio Vacilla intra le fronde, e il cammin segna; Qual se fra nubi al viator si mostri La bicorne de' vaghi astri regina, Allor che nel suo corso umido vince Fredda notte autunnale i dì già manchi. Cingono il monte orrende valli, e lungo Fragor di vorticose onde, e lamento D' Eco in vote caverne. Ah non è questa La vestita di fiori erta di Pindo! Questa non è la garrula Aganippe, Che tra' lauri febéi mormora e fugge!

254 L' ORIGINE

Dunque l'impresa lascerò, nè baldo Mi renderan le vigilate notti, E dell'acuto Gallo e del pensoso Anglo le carte con man tarda volte, Su cui l'irrequïeto avido spirto In un tenace meditar pascendo Va l'onorato di saper desio?

Ah! non fia ver, chè dove rara o nulla Orma stampò fra gl'intricati dumi La poetica rota, ivi si frange Da dotto auriga il faticoso calle, S' avvien che in petto il revolubil sangue D' altre scintille ricercar si senta, Che dell' estro volgare ond' hanno vita Sogni e versi d'Amor vôti di cose. Sul fantastico carro ecco già sale Tacita, il guardo in sè raccolta e chiusa, Color di sapienza, in negri veli, E con severa man Filosofía Modera il corso delle lievi rote. Gl'indocili destrier fumo e faville Dalle anele spirando ampie narici Fan bianco il freno di sdegnose spume, E invan con lui contrastano; ma l'asse D' annoso alloro al non usato pondo Di tante deïtà curvasi e stride.

Tu m' odi, illustre Pensator, che lume Sì largo in grave ragionar diffondi Sull'arcane dell'alma opre, e del senso Tutte le varie facoltà ne trai, Ond'ella intende, si ricorda e vuole; Odi com' io tuoi detti orni e gli altrui, Indagator delle composte idee, Col verso audace, e lo sospinga ed alzi De' dipinti fantasmi oltre la sfera Nella deserta region del nudo

Pensier che in se medesmo entra e si pasce.

Così per l'arte di Jeron si mira
Mezzo ripien di limpidissim'onda
Sferico vase, e per l'angusta gola
Tenue canna di rame immersa, e chiusa
L'elastica addensar mole dell'aure,
Che il liquido premèndo umor soggetto
Per lo cavo del tubo ignote vie
Lo sforzano tentar, finchè volgendo
Accorta man la bucherata chiave
L'onda repente fuor ne schizza in alto
Argenteo sottilissimo zampillo,
Che di minuti sprazzi al mobil vento
Largo irrorando va le penne, e quasi
Di ricadere al proprio centro obblía.

Da che spiegò l'eterno Fabbro in enti Le nude forme, che in bell'ordin poste Rideano in cima al creator pensiero, Ei delle cose le materie prime Alla Natura vigile commise Segretamente, e per compagno il Tempo Re dell' Ore volanti a lei fu dato A far palese la bell'arte, e il Mondo Del pensoso silenzio in sen cresciuto. L'antica delle cose arbitra e madre Al gran lavor de' multiformi obbietti Tacita intende, e di sì fine trame Empiendo va la variata tela, Che invan lincéa pupilla immobilmente Sul finissimo ordito esplora, e segue Il lieve striscio della spola artefice. Ma con man pronte l'instancabil Veglio

A poco a poco la tela operosa
Va dal subbio versatile svolgendo,
E di Natura il magistero accusa.
Vano è però ch'io rintracciar presuma
Fra la densa caligine que' primi
Tratti del senso e del pensier, che nella
Alma bambina il vital moto ormeggia,
Quando dell' uom le raggruppate forme

Quando dell' uom le raggruppate forme L'antico germe a sviluppar comincia, E il triplice inegual fibroso lobo Del celabro crescente allo spirto apre L'armonizzato albergo. Eppur le leggi Onde si tien la spirital sostanza Misterïosamente al corpo unita

Nelle mobili fibre han certa base, E lor mercè le varie idee son conte, Prole dell'alma ora motrice, or mossa.

Dunque sì tosto che serpeggia il moto Per la fibrosa region de' nervi, Uopo è che l'alma senta. Or quanto fia Quel senso ottuso che risponde al primo Lieve sgropparsi e germinar del corpo? D'intelligenza il minor grado è questo, Come nell'alvo prigioniero esiste Nel suo grado minor d'organo il feto, Rude principio di lavor non mai Appien lodato, ed in ragion del lento Crescer del sensitivo ordin di fibre Stendesi ancor d'intelligenza il regno. O del maggior Britanno alma pensosa, Che fissando i mortali occhi nell'etra L' età del mondo vi leggesti, e il peso, Qual eri allor che l'embrione appena Di vital aura palpitante e caldo

Da ciel scendesti ad informar? Più fosca Ti rifasciava tenebría di senso E supidezza, che non ha la selva Del 'egetante popolo animato Sotte equivoche forme ascosto in mare, Car iccio di Natura. Il picciol corpo Foggiato omai collo scader de' mesi La lunga notte e il carcere materno Esce abborrendo nel purpureo giorno. Varcano allor co' multiformi obbietti Per le cinque de' sensi aperte vie Mille di suono, di sapor, di luce E d'odori, e di quanto il corpo tocca, Misto il vero col falso, all' alma idee Che in sè ritien la ricordevol fibra; Ma il vago umor, che la nutrica e stende, Appena impressi i lievi solchi adegua, Come aspreggiata dal batter di remo Si ricompone in un istante al riso La glauca faccia del tranquillo mare. Quinci a noi di que' primi anni sol resta Una confusa rimembranza; e l'uomo, Che poi superbamente erra col vasto Pensier del mondo sul dedaleo aspetto, Ed osa armato di seste e di cifre Assalir nel geloso antro Natura, Dirti non sa quando ragion da bruto Lui distinguendo gli facesse in fronte Albeggiar de' suoi raggi il primo lume, La stupida d'error nebbia vincendo, Che più che a' bruti stagion lunga intorno A noi s'appasta. In insensibil guisa Per armonici gradi il vital sugo Disviticchiando del sensorio i fili POEMI DIDASC.

17

Il pian viscoso ne distende, e l'alma, Che per mezzo di quel sente e ragiona, Vien lentamente di seguirne astretta Il tacito sviluppo, ond'ella arriva, Nè il come sa, di sue potenze all'uso.

Come se densa l'orizzonte occupi Nugola allor che la volubil Terra Dall' ombre emerge della propria notte, Non ponno in fondo alla tessuta in rete Membrana delle facili pupille Pinger del Sol la gialleggiante rota I rai, che assorbe il cupo aere e disvia, Sicchè in languide tinte il volto appena Segnano di Natura. Alan si scioglie Repente il nembo sul meriggio, e tutti Dell'aria i campi balenando indora La pittrice settemplice del mondo, E il rozzo pastorel le ciglia inarca Alto veggendo sull'umil capanna Quell'astro che del monte escir non vide. Così l'uom, che nascendo accoglie e serra Pingue ignoranza in raddoppiate bende, Al lungo impero della cieca Dea Di sottrar non s'avvede il proprio spirto, Finchè pieni di forza a lui non vibra Sul cammin tenebroso della vita Raggi la lampa di Ragion, che in pugno Gli accese un Nume, e l'aleggiar nudrío Della fugace età. Crede ciascuno Innato de' suoi sensi il facil uso, Benchè di lunga esperienza ei sia Il tardo frutto; e tal error già festi Con lucido discorso altrui palese Tu che, di nostra umanità men carco,

Al vol ti mostri del sublime ingegno, O meditante Condillac, maestro De' pochi arditi che l'aereo albergo Tentan del metafisico sapere, E di vederti non isdegni a fianco L'Itala Musa, che vestir tuo magno Argomento di grazia ama, e di suono Severamente armonïoso, e forse Col bel volto virgineo al tuo pensiero, Dolce ad un tempo e flebil ricordanza, L'amabile Ferrando ella richiama. Certo non mai di gravi sofi il nome Fu nell'antica e nella nostra etade A Febo ingrato, e culto anzi ed altare Nelle pensose selve han da' poeti, E proprio seggio dalle Muse in Pindo. So che fin da' prim' anni osai con franco Piede spïarne ogni recesso; io vidi Un antro colassù di lievi tufi E di pomici scabro aprir le fauci Immani sotto l'ederosa rupe (1), E di giocondo orror pascer la mente. Ivi medita il saggio. Ivi non foglia In ramo la stridente aura percote, Non si lamenta augello, onda non suona. Mirabil simulacro ivi s'estolle Privo di sensi, ma non d'alma. In carne Trattabile, addolcito il pario marmo, Finge tenera Ninfa, e il verde opaco De' molti lauri, e i rugginosi massi, Che le stan dietro, biancheggiar da lunge La fan qual luna cui la notte intorno Spiega in mammola tinto il largo velo. Te Prométeo novello entro la muta

L' ORIGINE 260 Grotta covante oscurità vid'io Pender sull'opra che scolpì tua mente Indagatrice, e d'un braccio colonna Farti alla fronte, cui di grave empiea Rughe il lungo analitico pensiero, Finchè quasi da sonno alto riscosso Punicea rosa dal materno stelo Rimovi, e destro alle femminee nari La tenera fragranza offri di maggio. Al tocco soavissimo repente Svegliasi l'alma, che d'ogn'altra idea Priva il gelido informe immobil sasso, E tutta all' urto incognito cedendo Corre alle nari provocate, e trae In sen coll'odorose aure la vita.

Così qualor co' primi raggi il sole Fería l'egizia pietra, ond'era tratto Del giovin figlio dell'Aurora il volto, Parea che redivivo in piè tentasse Colle due man sul soglio avito alzarsi Il Rettor negro delle squadre Eoe, Mentre le labbra per mirabil arte Metteano voce di lungo lamento, Quasi accusando di sua morte acerba La bionda madre che l'ascolta e plora.

Ma gli altri sensi nel rigor si stanno Del freddo marmo, e l'olezzar soltanto Di schietto gelsomin, d'aurea giunchiglia, O d'atro stagno il grave alito cria Piacer nell'inesperta alma o dolore, Le nervee fila dolce vellicando Cogli effluvi rotondi, o coll'urto aspro Pungendo d'inclementi atomi acuti. Tu allor nel duolo e nel piacer le fonti

D'ogni nostra m'additi opra e pensiero, Fonti che il grande Stagirita in vista Quasi per nebbia al Peripato pose, Ma poscia in più profonda ombra ravvolte Sparvero, e surse dell'innate idee L'alto edificio, e colà dentro in folla Le vuote astrazion presero corpi, E di diva beltà, d'eterni rai Sublime sognator Plato le cinse, Finchè del ver l'acuto Anglo seguace Con un tranquillo ragionar le mura Atterrò del fantastico delubro, E le nude ombre e i lievi simulacri Galleggianti pel vano aere, e le forme In nebbiosa di Lete aura fur sciolte. Io dietro all'orme tue l'Anglo medesmo, Non che l'oscuro Stagirita, e quanti A lento passo misurâr le Stoe Col Cittico Zenon, mi lascio a tergo, Nè solo veggo che dal senso all'alma, Qual per ottica cella i pinti rai, L'idee s'aprono il varco, e delle cose Sol così ponno colorar l'immago; Ma giungo a penetrar che dal senso hanno Le facoltà dell' alma istessa origo, E che memoria, paragon, giudizio, Meraviglia, bisogno, odio ed amore Tutto è sentir. Attenzion, desio Dell' intelletto e del voler nell' opre Varie ravviso dominar. Ma cinge Le qualità dell'alma ognora il senso, Che tutte in lei col fiuto unico in pria Destolle, e indarno ei si trasforma e fugge, Quasi invisibil fatto entro i composti

262 L' ORIGINE Pensieri, e l'istantaneo abito, e il fosco Delle tiranne passion velame, Ch'io pur l'inseguo, ed afferrando teco La strettamente intesta aurea catena Dell' analisi lenta, oltre men vo Non dubbio sulle sacre orme, ed alfine Della difficil verità m'indonno. Così da' forti lacci, onde fu stretto Dal biondo Atrida l'indovin del mare Próteo pastor delle natanti foche, Invan con sua fallace arte tentava Disciogliersi e fuggir. Quinci da prima Si fe' l'ion folti-barbato, e drago Indi, e cinghiale immane irto e pantera, E sciolse poi le vecchie membra in fonte Liquidissimo, e surse in ramoruto Albero, ed acre crepitò qual fiamma; Finchè, nulla giovando, al primo volto Sdegnosamente fe' ritorno il glauco Profeta, e ruppe alle venture etadi Co' fatidici detti il fosco velo. Tu godi intanto alla marmorea Ninfa Or dell'orecchie, or del palato ed ora Dell' indotte pupille aprir le vie E chiudere a talento, e per tal guisa Or disgiungendo, or accoppiando i sensi, Il principio esplorar d'ogni pensiero Nell'alma, che profumo in pria se stessa E suono crede e sapor vario e tinta; Nè sè distingue dagli esterni obbietti, Finchè non anco i membri agita e scalda, Liberamente col purpureo sangue Circolando la vita. Alfin già tutto Sull'epiderme elastico diffuso

Spiegasi il tatto, e l'acerbette poma Della candida Ninfa alza il respiro. Scossa dal duolo e dal piacer l'inerte Fibra s'accorcia, ed una man solleva, Che ricadendo sull'eburnee membra Si striscia irrequieta, e di se stessa Interroga ogni parte, e le risponde La propria ognor solidità: Son io. Non così fanno l'altre forme, a cui Le pieghevoli dita errano intorno, Ond' è pur forza che da sè disgiunte Le riconosca l'alma, e del suo corpo Entro i confin l'immensità racchiuda, Che gli altri sensi limitar non sanno. Ma cieca e sorda, senza fiuto e gusto L' alabastrina Vergine già carne Brancola incerta, e il luogo muta e i passi, E dello spazio ad acquistar l'idea Giunge a fatica, e curiosa intende A novelle scoperte il vigil tatto. Ad ogni passo che nel molle grembo Snoda della freschissima verdura, Spunta un piacer. Le liscie pietre, i fiori Svelti dal prato e le tornite frutta Si foggian entro la man cava, e sotto Le flessibili dita esploratrici, Che delle varie qualità fan certa L'alma, e sulle trattabili figure Geometrizzando lentamente i semi Svolgon dell' alto meditar; ma serpe Fra così belle nozion l'Errore, E ne' palpati corpi il caldo, il gelo E il fluido trasporta e l'aspro e il molle, Che modi son dell'irritabil fibra,

264

E fuori di se stessa esce anco l'alma Ad amar negli obbietti il piacer suo (2). Mentre di questo avidamente in traccia Qua e là move la Ninfa, il dolor viene L'incauta ad erudir. Ruvido tronco, Che in larghi giri le ferrigne barbe (3) Divincola sul suolo al piè s'oppone; V'urta ella, e cade. Di sanguigne stille La mano, il fianco e le nevose gambe Rosseggiano alcun poco (4), e le diresti Indico avorio cui sottil pennello Con grandin rara di purpurei punti Il bel candore a violar cominci. Così la tema, ignoto affetto in pria, In sen le nasce, e del piacer combatte Le soavi lusinghe; e se pur cede, Di provido consiglio a sè non manca, E il pronto ingegno la soccorre o il caso, E d'incurvo bastone arma la destra, Onde tentar la trepidata via, Chè industria è figlia del timor. La bella Tu stesso or guidi del Castalio fonte Alla più lieta sponda, ove dall'arte Fu vinta la salvatica Natura, E in facile meandro i culti bossi Guidò l'ortense architettor. La molle Anima d'occidente erra su i fiori, E la soave liquida fragranza Ai vezzeggiati calici depreda.

Tempo è che i sensi ora ammaestri il tatto, Che del ver lentamente s'assicura, E già di nuovo la fiutante fibra Delle lievi si pasce aure odorate, Nè da se stessa l'anima divide Le soavi delizie delle nari, Finchè non resta fra l'eburnee dita (5) Un fior che vêr le guance a caso alzato Fa che l'alma un novello organo scopra Dell'olezzante venticel ministro. Le nari allora dalla mano istrutte Distinguon la viola, il timo Ibléo, La menta e il fior del Maurusiaco cedro, E la Pestana rosa, e la ginestra Onor delle romite alpi e del bosco. Prométeo intanto alla gentil Pandora Dell'eccheggiante timpano le vie Schiude; ed ella si crede ora il lamento Di solitaria tortorella, ed ora Il suono onde la selva alto frascheggia, O il torrente precipita (6), o del cielo A lei disopra la gran porta tona; Nè mai di tanto inganno ella s'avvede, Se de' corpi sonori alcun non tocca. Prendi, Ninfa gentil, questa ch'io t'offro Délfica lira, cui temprò Sofía Del ver maestra l'animose corde, E l'alme Grazie inghirlandâr di fiori (7); Prendila, e giovi ad isvelarti il cavo Tortuoso sentier che mette all'alma Le melodiche voci e il vario suono. Così dicendo alle man cieche affido L'armonïosa concava testudo, Ed ella ignara l'agita, e ne morde Le tese fila coll'erranti dita, E attonita n'ascolta il tintinnio, Che non sa d'onde in lei scenda e penétri, Se pria non tocca del capace orecchio Il flessuoso margine, e in quello

Trasporta il suon che le sedea nell'alma. Ma come tocca le loquaci corde, Così toccar vorrebbe augelli ed acque, E la stridula auretta, e del Tonante La folgor torta, onde rimbomba Olimpo. Quinci agli uditi suoni ella distende Invan le braccia, e lor s'accosta invano, E coll'orecchio e colla fida destra, Quantunque cieca de' sonori corpi, La varia sede e le distanze impara. Alfin la nebbia, ond'era grave il ciglio Dell'amabile Ninfa, con un cenno Il creator Filosofo discioglie. Già la bruna palpebra in due si fende, E del celeste fuoco, ond'ebbe vita, La parte più sincera entro il bel giro De' negri occhi amorosi arde e sfavilla. Tutta allor s'empie la foresta, e tutta L'aura d'un dolce fremito che sembra Un sospiro d'Amor. Germi novelli Mette il rorido suol, che d'esser visti, Poichè gli altri fur tocchi, ardono a gara, E sul tremolo gambo a lei fan cenno. Zéfiro mollemente in dolci nodi Il crin le aggira, e in placida laguna Per farle specchio si ristagna il fonte. Tratta di sè per meraviglia il nuovo Teatro delle cose ella contempla, E colla man l'occhio addestrando, i luoghi E le figure ne conosce, e il moto, E le varie grandezze. Il tatto agli occhi, E gli occhi al tatto or son maestri e guida, E insiem rivolti a mille obbietti e mille Fanno all'alma tesoro ampio d'idee.

Arbitra omai di quattro sensi, e dotta Dell'uso lor, l'improvvida donzella Rischi non teme, e l'avvenir non cura, Finchè la voce delle spente voglie S'alza di nuovo imperïosa, e forza È che si pieghi a soddisfarla. I suoi Molti perigli la fan saggia, e il duolo D'ogni suo fallo ammonitor severo Fa che da lui la malagevol arte Apprenda del gioir . . . . . .

## NOTE

| (1)               | ia rupe ederosa.                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| (2)               | il suo piacere.                                   |
| (3)               | Che tortuosamente si distende                     |
| ` ′               | Colle ferrigne barbe.                             |
| (4)               | · alcun tratto,                                   |
| (5)               | fra le rosee dita                                 |
| (4)<br>(5)<br>(6) | O in giù il torrente tombola,                     |
| (7)               | E le Grazie di fior cinsero il corno,             |
| V. I              | Diss. de M. Burette sulla Lira. Mém. de l'Ac. des |
| nscrin            | tom. 4. nag. 226: x 05##72. auxmuse. maxue. Euvoc |

 $\mathbf{A}$ 

# LESBIA CIDONIA

POEMETTO

DІ

LORENZO MASCHERONI



A

### LESBIA CIDONIA

Perchè con voci di soavi carmi Ti chiama all' alta Roma inclito Cigno (1), Spargerai tu d'obblio dolce promessa, Onde allegrossi la minor Pavia? Pur lambe sponda memore d'impero, Benchè del fasto de' trïonfi ignuda, Di longobardo onor pago il Tesino; E le sue verdi, o Lesbia, amene rive (2) Non piacquer poi quant'altre al tuo Petrarca? Qui l'accogliea gentil l'alto Visconte (3) Nel torrito palagio, e qui perenne Sta la memoria d'un suo caro pegno (4). Te qui Pallade chiama, e te le Muse, E l'Eco che ripete il tuo bell'inno Per la rapita a noi, data alla Dora, Come più volle Amor, bionda donzella (5). Troppo altra volta rapida seguendo Il tuo gran cor che l'opere dell'arte A contemplar nella città di Giano E a Firenze bellissima ti trasse, Di leggier orma questo suol segnasti. Ma fra queste cadenti antiche torri Guidate, il sai, dalla Cesarea mano (6) L'attiche discipline, e di molt'oro

Sparse, ed altere di famosi nomi, Parlano un suon che attenta Europa ascolta.

Se di tua vista consolar le tante Brame ti piaccia, intorno a te verranno Dellà risorta Atene i chiari ingegni; E quei che a te sul margine del Brembo (7) Trasse tua fama e le comuni Muse, E quei che pieni del tuo nome al Cielo Chieggon pur di vederti. Chi le sfere A vol trascorre, e su britanna lance (8) L'universo equilibra; e chi la prisca Fè degli avi alle tarde età tramanda; E chi della natura alma reina (9) Spiega la pompa triplice; e chi segna L'origin vera del conoscer nostro: Chi ne' gorghi del cor mette lo sguardo; E qual la sorte delle varie genti Colora; e gli agghiacciati e gli arsi climi Di fior cosparge: qual per leggi frena Il secolo ritroso; altri per mano Volge a suo senno gli elementi, e muta Le facce ai corpi; altri su gli egri suda Con argomenti che non seppe Coo. Tu, qual gemma che brilli in cerchi d'oro, Segno di mille sguardi andrai fra quelli Pascendo il pellegrino animo intanto E i sensi de' lor detti: essi de' tuoi Dolce faranno entro il pensier raccolta. Molti di lor potrían teco le corde Trattar di Febo con maestre dita; Non però il suon n'udrai; ch'essi di Palla, Gelosa d'altre Dee, qui temon l'ire.

Quanto nell'alpe e nelle aerie rupi

Natura metallifera nasconde;

Quanto respira in aria e quanto in terra,
E quanto guizza negli acquosi regni
Ti fia schierato all'occhio: in ricchi scrigni
Con avveduta man l'ordin dispose
Di tre regni le spoglie. Imita il ferro (10)
Crisoliti e rubin; sprizza dal sasso
Il liquido mercurio; arde funesto (11)
L'arsenico; traluce ai sguardi avari
Dalla sabbia nativa il pallid'oro.

Chè se ami più dell'eritréa marina Le tornite conchiglie, inclita Ninfa, Di che vivi color, di quante forme Trassele il bruno pescator dall'onda! L'aurora forse le spruzzò de' misti Raggi, e godè talora andar torcendo Con la rosata man lor cave spire. Una del collo tuo le perle in seno Educò verginella; all'altra il labbro Della sanguigna porpora ministro (12) Splende: di questa la rugosa scorza Stette con l'ôr su la bilancia, e vinse (13). Altre si fêro, invan dimandi come, Carcere e nido in grembo al sasso; a quelle (14) Qual Dea del mar d'incognite parole Scrisse l'eburneo dorso? e chi di righe (15) E d'intervalli sul forbito scudo Sparse l'arcana musica? da un lato (16) Aspre e ferrigne giaccion molte; e grave D' immane peso assai rôsa dall' onde La ranca di Triton buccina tace (17). Questo ad un tempo è pesce ed è macigno; Questa è qual più la vuoi, chiocciola o selce (18). Tempo già fu che le profonde valli

E'l nubifero dorso d'Appennino
Poemi didasc. 18

INVITO 274 Copriano i salsi flutti, pria che il cervo (19) La foresta scorresse, e pria che l'uomo Dalla gran madre antica alzasse il capo. L'ostrica allor su le pendici alpine La marmorea locò famiglia immensa; Il nautilo contorto all' aure amiche (20) Aprì la vela, equilibrò la conca: D'Affrico poscia al minacciar, raccolti Gl'inutil remi, e chiuso al nicchio in grembo, Deluse il mar: scola al nocchier futuro. Cresceva intanto di sue vote spoglie, Avanzi della morte, il fianco al monte. Quando da lungi preparato, e ascosto A mortal sguardo, dall' eterne stelle Sopravvenne destin; lasciò d'Atlante E di Tauro le spalle, e in minor regno Contrasse il mar le sue procelle e l'ire: Col verde pian l'altrice terra apparve. Conobbe Abido il Bosforo; ebbe nome Adria ed Eusin; dall' elemento usato Deluso il pesce, e sotto l'alta arena Sepolto in pietra rigida si strinse: Vedi che la sua preda ancora addenta. Queste scaglie incorrotte e queste forme (21) Ignote al novo mar manda dal Bolca

L'alma del tuo Pompei patria Verona (22).
Son queste l'ossa che lasciar sul margo
Del palustre Tesin dall'alpe intatta (23)
Dietro alla rabbia punica discese
Le immani affriche belve? o da quest'ossa
Già rivestite del rigor di sasso
Ebbe lor piè non aspettato inciampo?
Che qui già forse italici elefanti
Pascea la piaggia, e Roma ancor non cra;

Nè lidi a lidi avea imprecato ed armi Contrarie ad armi la deserta Dido.

Non lungi accusan la vulcania fiamma Pomici scabre e scoloriti marmi (24). Bello è il veder lungi dal giogo ardente Le liquefatte viscere dell'Etna, Lanciati sassi al ciel. Altro fu svelto Dal sempre acceso Stromboli; altro corse Sul fianco del Vesevo onda rovente. O di Pompejo, o d'Ercole già colte (25) Città scomparse ed obbliate, alfine Dopo sì lunga età risorte al giorno! Presso i misteri d'Iside, e le danze (26) Dal nero ciel venuto a larghi rivi, Voi questo cener sovraggiunse; in voi Gli aurei lavor di pennel greco offese (27).

Dove voi lascio, innamorati augelli, Sotto altro cielo ed altro Sol volanti? Te risplendente del color del foco (28), Te ricco di corona, te di gemme Distinto il tergo, e te, miracol nuovo (29), D'informe rostro e di pennuta lingua? Tu col gran tratto d'ala il mar traversi (30), Tu pur, esile colibrì, vestito D'instabili color, dell'etra ai campi Con brevissima penna osi fidarti (31).

Ora gli sguardi a sè col fulgid'ostro Chiaman dell'ali, e con le macchie d'oro Le occhiute leggerissime farfalle Onor d'erbose rive: ai caldi Soli Uscîr dal carcer trasformate, e breve (32) Ebbero il dono della terza vita. Questa suggeva il timo, e questa il croco, Non altramente che dall'auree carte 276
De' tesori dircéi tu cògli il fiore.
Questa col capo folgorante l'ombre (33)
Rompe all'ignudo American che in traccia
Notturno va dell'appiattata fera.

E voi non tacerò, voi di dolci acque (34) Celeri figli e di salati stagni:
Te, delfin vispo, cui del vicin nembo
Fama non dubbio accorgimento diede,
E pietà quasi umana, e senso al canto;
Te, che di lunga spada armato il muso
Guizzi qual dardo, e le balene assalti;
Te, che al sol tocco di tue membra inermi (35)

Di subita mirabile percossa

L'avido pescator stendi sul lido.
Ardirò ancor tinta d'orrore esporre
Ai cupidi occhi tuoi diversa scena,
Lesbia gentil; turpi sembianze e crude,
Che disdegnò nel partorir la terra.
Nè strane fiano a te, nè men gioconde
A te, che già tratta per man dal novo (36)
Plinio tuo dolce amico, a Senna in riva

Per li negati al volgo aditi entrasti.

Prole tra maschi incognita, rifiuto (37)
Del dilicato sesso, orror d'entrambi
Nacque costui. Qual colpa sua, qual ira
Dell'avaro destino a lui fu madre?
Qual infelice amore, o fiera pugna (38)
Strinse così l'un contro l'altro questi
Teneri ancor nel carcere natale,
Che appena giunti al dì dal comun seno,
Con due respir che s'incontraro, uscendo,
L'alma indistinta resero alle stelle?
Costui se lunga età veder potea,
Era Ciclope: mira il torvo ciglio

Unico in mezzo al volto. Un altro volto Questi porta sul tergo, ed era Giano. Or ve' mirabil mostro! senza capo (39), Son poche lune, e senza petto uscito Al Sol del viver suo per pochi istanti Fece tremando e palpitando fede.

Folle chi altier sen va di ferree membra Ebbro di gioventù! Perchè nel corso Precorri il cervo e 'l lupo al bosco sfidi, E l'orrido cinghial vinci alla pugna, Già t'ergi re degli animali. Intanto Famiglia di viventi entro tue carni (40), Te non veggente, e sotto la robusta Pelle, di te lieta si pasce e beve Secura il sangue tuo tra fibra e fibra. Questo di vermi popolo infinito Ospite rôse un di viscere vive: E tal di lor cui non appar di capo (41) Certo vestigio, qual lo vedi, lungo Ben trenta spanne, intier si trasse a stento Dai moltiplici error labirintéi. Qual nelle coste si forò l'albergo Col sordo dente, e quale al cor si pose. Nè sol dell'uom, ma degli armenti al campo Altri seguia le torme; e mentre l'erba Tondea la mite agnella, alcun di loro Limando entro il cervel, dall'alta rupe Vertiginosa in rio furor la trasse (42). Tal quaggiù dell'altrui vita si nutre, Altre a nudrirne condannata l'egra Vita mortal che il ciel parco dispensa.

Ecco il lento bradipo, il simo urango, Il ricinto armadillo, l'istrice irto, Il castoro architetto, il muschio alpestre,

La crudel tigre, l'armellin di neve.
Ecco il lurido pipa, a cui dal tergo (43)
Cadder maturi al Sol tepido i figli:
L'ingordo can che triplicati arrota (44)
I denti, e 'l navigante inghiotte intero.
Torvo così dal Senegallo sbuca
L'ippopotámo, e con l'informe zampa
Dell'estuosa zona occupa il lido (45).
Guarda vertebre immani! e sono avanzi.
Sì smisurata la balena rompe (46)
Nella polar contrada i ghiacci irsuti!

È spoglia, non temer se la trisulca Lingua dardeggia, e se minaccia il salto La maculata vipera e i colubri, Che accesi solcan infocate arene. Qui minor di sua fama il vol raccoglie (47) Il drago; qui il terror del Nilo stende Per sette e sette braccia il sozzo corpo (48); Qui dal sonante strascino tradito Il crotolo implacabile, qui l'aspe, E tutti i mostri suoi l'Affrica manda.

Chi è costui che d'alti pensier pieno Tanta filosofia porta nel volto? (49) È il divin Galiléo che primo infranse L'idolo antico, e con periglio trasse (50) Alla nativa libertà le menti:
Novi occhi pose in fronte all'uomo, Giove Cinse di stelle; e fatta accusa al sole Di corruttibil tempra, il locò poi (51), Alto compenso, sopra immobil trono (52). L'altro che sorge a lui rimpetto, in vesta Umil ravvolto e con dimessa fronte, È Cavalier che d'infiniti campi Fece alla taciturna Algebra dono (53).

O sommi lumi dell'Italia! il culto Gradite dell'Orobia pastorella Ch'entra fra voi, che le vivaci fronde Spicca dal crine e al vostro piè le sparge.

In questa a miglior genj aperta luce Il linguaggio del ver Fisica parla. Alle dimande sue confessa il peso (54) Il molle cedente aere; ma stretto Scoppia sdegnoso dal forato ferro, Avventando mortifera ferita (55). Figlio del sole il raggio settiforme All'ombre in sen rotto per vetro obliquo Splende distinto nei color dell' fri. Per mille vie torna non vario in volto; Nella Dollondia man docil depone La dipinta corona, in breve foco Stringesi, ed arma innumerabil punte A vincer la durezza adamantina (56). Qui il simulato ciel sue rote inarca (57): L'anno divide; l'incostante luna In giro mena, e seco lei la terra. Suo circolante anello or mostra or cela Il non più lontanissimo Saturno (58). Adombra Giove i suoi seguaci, e segna Oltre Pirene e Calpe al vigil sguardo Il confin d'Orïente: in altra parte (59) Virtù bevendo di scoprir nel bujo Flutto all' errante marinar la stella, Dall' amato macigno il ferro pende (60). Qui declinando per accesa canna, O tocca dall' elettrica favilla (61) Vedrai l'acqua sparir, nascer da quella, Gemina prole di mirabil aure; L'onda dar fiamma, e la fiamma dar onda.

Benchè, qualor ti piaccia in novi aspetti Veder per arte trasformarsi i corpi (62), O sia che in essi ripercosso e spinto Per calli angusti, o dall' accesa chioma Tratto del Sol per lucido cristallo Gli elementi distempri ardor di fiamma; O sia ch' umide vie tenti, e mordendo Con salino licor masse petrose Squagli, e divelte le nascoste terre D'avidi umori vicendevol preda Le doni, e quanto in sen la terra chiude A suo piacer rigeneri e distrugga Chimica forza: alle tue dotte brame Affrettan già più man le belle prove. Tu verserai liquida vena in pura (63) Liquida vena, e del confuso umore Ti resterà tra man massa concreta, Qual zolla donde il sole il vapor bebbe. Tu mescerai purissim' onda a chiara (64) Purissim' onda, e di color cilestro L'umor commisto appariratti, quale Apparre il ciel dopo il soffiar di Coro. Tingerai, Lesbia, in acqua il bruno acciaro, E all'uscir splenderà candido argento (65).

Soffri per poco se dal torno desta Con innocente strepito su gli occhi La simulata folgore ti guizza (66). Quindi osò l'uom condurre il fulmin vero In ferrei ceppi, e disarmò le nubi. Ve' che ogni corpo liquido, ogni duro Nasconde il pascol del balen: lo tragge Dalle cieche latébre accorta mano, E l'addensa premendo e lo tragitta (67), L'arcana fiamma a suo voler trattando. E se per entro agli Epidauri regni Fama già fu che di Prométeo il foco (68) Che scorre all'uom le membra, e tutte scote A un lieve del pensier cenno le vene, Sia dal ciel tratta elettrica scintilla, Non tu per sogno Ascréo l'abbi sì tosto.

Suscita or dubbio non leggier sul vero Félsina antica di saper maestra (69), Con sottil argomento di metalli Le risentite rane interrogando. Tu le vedesti su l'Orobia sponda (70) Le garrule presaghe della pioggia Tolte ai guadi del Brembo altro presagio Aprir di luce al secolo vicino. Stavano tronche il collo: con sagace Man le immolava vittime a Minerva, Cinte d'argentea benda i nudi fianchi, Su l'ara del saper giovin ministro. Non esse a colpo di coltel crudele Torcean le membra, non a molte punte. Già preda abbandonata dalla morte Parean giacer; ma se l'argentea benda Altra di mal distinto ignobil stagno Dalle vicine carni al lembo estremo Venne a toccar, la misera vedevi, Quasi risorta ad improvvisa vita, Rattrarre i nervi, e con tremor frequente Per incognito duol divincolarsi. Io lessi allor nel tuo chinar del ciglio Che ten gravò; ma quella non intese Di qual potea pietade andar superba. E quindi in preda allo stupor ti parve Chiaro veder quella virtu che cieca Passa per interposti umidi tratti

Dal vile stagno al ricco argento, e torna Da questo a quello con perenne giro. Tu pur al labbro le congiunte lame, Come ti prescrivea de' saggi il rito, Lesbia, appressasti, e con sapore acuto D'alti misteri t'avvisò la lingua. E ancor mi suona nel pensier tua voce, Quando al veder che per ondose vie L'elemento nuotava, e del convulso Animal galleggiante i dilicati Stami del senso circolando punse; Chiedesti al Ciel che dall'industri prove Venisse all'egra Umanità soccorso.

Ah se così, dopo il sottil lavoro Di vigilati carmi, orror talvolta Vano di membra, il gel misto col foco, Ti va le vene ricercando, e abbatte La gentil dalle Grazie ordita salma; Quanto d'Italia onor, Lesbia, saría Con l'arte nova rallegrarti il giorno!

Da questa porta risospinta al lampo
Dei vincitor del tempo eterni libri
Fugge ignoranza, e dietro lei le larve
D'error pasciute, e timide del sole.
Opra è infinita i tanti aspetti e i nomi
Ad uno ad uno annoverar. Tu questo,
Lesbia, non isdegnar gentil volume
Che s'offre a te: dall'onorata sede
Volar vorrebbe all'alma autrice incontro.
D'ambe le parti immobili si stanno,
Serbando il loco a lui, Colonna e Stampa (71).
Quel pur ti prega che non più consenta
All'alme rime tue, vaghe sorelle,
Andar divise, onde odono fra 'l plauso

Talor sonar dolce lamento: al novo Vedremo allor volume aureo cresciuto Ceder loco maggior Stampa e Colonna.

Or degli estinti nelle mute case (72) Non ti parrà quasi calar giù viva Su l'esempio di lui, dalla cui cetra Tanta in te d'armonía parte discese? Scarnata ed ossea su l'entrar s'avventa Del can la forma: ah non è questo il crudo Cerber trifauce cui placar tu deggia Con medicata cialda: invano mostra Gli acuti denti; ei dorme un sonno eterno. Ossee d'intorno a lui con cento aspetti Stanno silvestri e mansuete fere: Sta senza chioma il fier leon; su l'orma Immoto è il daino; e senza polpe il bieco Cinghial feroce; senza vene il lupo, Senza ululato, e non lo punge fame Delle bianche ossa dell'agnel vicino.

Piaccia ora a te quest'anglico cristallo A' leggiadri occhi sottoporre; ed ecco Di verme vil giganteggiar le membra. Come in antico bosco d'alte querce (73) Denso e di pini le cognate piante I rami intreccian, la confusa massa Irta di ramuscei fende le nubi: Così, ma con più bello ordin tu vedi Quale pel lungo dell'aperto dorso Va di tre mila muscoli la selva. Riconosci il gentil candido baco Cura de' ricchi Sericani; forse Di tua mano talor tu lo pascesti Delle di Tisbe e d'infelici amori Memori foglie: oggi ti mostra quanti

Nervi affatichi allor che a te sottili E del seno e del crin prepara i veli.

Ve' la cornuta chiocciola ritorta,
Cui di gemine nozze Amor fa dono (74):
Mira sotto qual parte, ove si senta
Troncar dal ferro inaspettato il capo,
Ritiri i nodi della cara vita (75):
Perchè qualor l'inargentate corna
Ripigli in ciel la luna, anch' ella possa
Uscir col nuovo capo alla campagna.
Altri a destra minuti, altri a sinistra
Ch' ebbero vita un di sospesi il ventre
Mostrano aperte: e tanti e di struttura
Tanto diversa li fe' nascer Giove
De' sapienti a tormentar l'ingegno.

Nel più interno de' regni della morte Scende dall'alto la luce smarrita (76). Esangue i nervi e l'ossa ond'uom si forma, E le recise viscere (se puoi Sostener ferma la sparuta scena) Numera Anatomía: del cor son queste Le region che esperto ferro schiuse (77), Non ti stupir se l'usbergo del petto E l'ossa dure il muscolo carnoso (78) Potè romper cozzando: sì lo sprona, Con tal forza l'allarga amor tiranno. Osserva gl'intricati labirinti (70) Dove nasce il pensier; mira le celle De' taciti sospir: nude le fibre (80) Appajon qui del moto, e là de' sensi Fide ministre e in lungo giro erranti Le delicate origin della vita: Serpeggia nelle vene il falso sangue (81). L'arte ammirasti: ora men tristi oggetti,

Intento il tuo guardar, l'animo cerca. Andiamo, Lesbia; pullular vedrai (82) Entro tepide celle erbe salubri, Dono di navi peregrine; stanno Le prede di più climi in pochi solchi. Aspettan te, chiara bellezza, i fiori Dell'Indo: avide al sen tuo voleranno Le morbide fragranze americane, Argomento di studio e di diletto. Come verdeggia il zucchero tu vedi A canna arcade simile: qual pende Il legume d'Aleppo del suo ramo (83) A coronar le mense ntil bevanda: Qual sorga l'ananas, come la palma Incurvi, premio al vincitor, la fronda. Ah non sia chi la man ponga alla scorza Dell'albero fallace avvelenato (84), Se non vuol ch' aspre doglie a lui prepari Rossa di larghi margini la pelle. Questa pudica dalle dita fugge (85); La solcata mammella arma di spine Il barbarico cacto; al Sol si gira (86) Clizia amorosa: sopra lor trasvola (87) L'ape ministra dell'aereo mele. Dal calice succhiato in ceppi stretta (88) La mosca in seno al fior trova la tomba.

Qui pure il Sonno con pigre ali, molle Dall'erbe lasse conosciuto Dio (89), S'aggira, e al giunger d'Espero rinchiude Con la man fresca le stillanti bocce Che aprirà ristorate il bel mattino. E chi potesse udir de' verdi rami (90) Le segrete parole allor che i furti Dolci fa il vento su gli aperti fiori Degli odorati semi, e in giro porta
La speme della prole a cento fronde:
Come al marito suo parría gemente
L'avida pianta susurrar! chè nozze
Han pur le piante; e zefiro leggero
Discorritor dell'indiche pendici
A quei fecondi amor plaude aleggiando.

Erba gentil (nè v'è sospir di vento)
Vedi inquïeta tremolar sul gambo (91);
Non vive? e non dirai ch'ella pur senta?
Ricerca forse il patrio margo e 'l rio,
E duolsi d'abbracciar con le radici
Estrania terra sotto stelle ignote,
E in europea prigion bevere a stento
Brevi del Sol per lo spiraglio i rai.
E ancor chi sa che in suo linguaggio i germi
Compagni di quell'ora non avvisi
Che il Sol da noi fuggendo alla lor patria,
Alla Spagna novella il giorno porta?
Noi pur noi, Lesbia, alla magione invita...

Ma che non può su gl'ingannati sensi
Desir che segga della mente in cima!
Non era io teco? a te fean pur corona
Gl'illustri amici. A te salubri piante,
E belve e pesci e augei, marmi e metalli
Ne' palladj ricinti iva io mostrando.
Certo guidar tuoi passi a me parea;
Certo udii le parole; e tu di Brembo
Oimè! lungo la riva anco ti stai.

#### ANNOTAZIONI

(1) Nel tempo che Lesbia pensava di liberare la sua promessa di portarsi a Pavia, ebbe una graziosa chiamata poetica a Roma da S. E. don Baldassare Odescalchi, duca di Ceri, al quale rispose con eleganti terzine. L'Autore temendo non Roma facesse a Lesbia dimenticar Pavia, le viene con questo *Invito* ricordando l'antica promessa; e cerca quindi di metterle sott' occlio quanto possa avere attrattive presso il suo spirito e presso il suo cuore.

(2) La siguora contessa Paolina Secco Suardo Gri-

smondi di Bergamo.

(3) E notissimo come il Petrarca fosse caro ai Visconti, e come seco loro vivesse alcun tempo nel palagio di Pavia, il quale ancora sussiste sotto nome di Castello. Veggasi a questo proposito la tenera Canzone al Petrarca nella Raccolta in morte del duca di Belforte.

(4) Il chiarissimo marchese don Luigi Malaspina di Sannazaro possiede il marmo sepolcrale d'un figliuolino d'una figlia del Petrarca, esistente già nella chiesa di S. Zeno, parrocchia del Petrarca quando era in Pavia, come lasciò scritto egli stesso in un codice di Virgilio. Essendo ultimamente stata soppressa questa chiesa, il marmo passò in mano del signor Marchese. Sopra esso è scolpito il celebre epigramma:

Vix mundi novus hospes iter, vitaeque volantis
Attigeram tenero limina dura pede.
Franciscus genitor, genetrix Francisca; secutus
Hos de fonte sacro nomen item tenui.
Infans formosus, solamen dulce parentum,
Nunc dolov; hoc uno sors mea laeta minus.
Caetera sum félix, et verae gaudia vitae
Nactus et aeternae: tam cito, tam facile.
Sol bis, luna quater flexum peragraverat orbem:
Obvia mors, fallor, obvia vita fuit.
Me Venetum terris dedit urbs, rapuitque Papia:
Nec queror, hine caelo restituendus eram.

Nel marmo si legge iter nel primo verso invece di cram che si legge in tutte le edizioni.

(5) Donna Daria contessa di Salasco nata de Marchesi Belcredi.

(6) Nell'anno 1772 fu dalla sovrana munificenza ristorata ed accresciuta l'Università di Pavia; e da quel tempo andò salendo per chiari uomini, per celebri opere, per sussidj e monumenti scientifici a quella fama che tutti sanno.

(7) Fiume che scorre vicino a Bergamo, e che si

perde nell'Adda.

(8) Equilibrio della forza centripeta e centrifuga tro-

vato per tutto il cielo col calcolo di Newton.

(9) Museo di Storia Naturale. Tre altri Musei sono nella Università: il Museo di Anatomía umana, quello di Anatomía comparata ossia d'animali, e quello di Patología ossia de' pezzi morbosi. La poesía non ha lasciato osservar esattamente l'ordine di essi, nè dei pezzi che vi son disposti.

(10) Regno animale, vegetabile e minerale. Varie ele-

ganti cristallizzazioni del ferro.

(11) Miniera d'arsenico color di fiamma.

(12) Conchiglia dalla quale gli antichi traevano la porpora: murex.

(13) Ostrica: malleus, assai rara e di gran prezzo. (14) Pholas dactylus ed altre. Mytilus lithophagus.

(15) Conchiglia: Venus literata.
(16) Chiocciola: Voluta musica.
(17) Buccinum, o murex Tritonis.

(18) Petrificazioni. Ittioliti o pesci impietriti.

(19) Opinione di celebri naturalisti sull'antichità della

Terra, comoda alla poesía.

(20) Chiocciola: argonauta e nautilus, cui appartengono i petrefatti detti corni d'ammone comunissimi in varie provincie; benchè s'ignorino ancora nei mari le circostanze del luogo e della vita di essa chiocciola. Si è seguita per la poesía l'opinione di alcuni naturalisti.

(21) Molti pesci però del Bolca vengono oggi riconosciuti da taluno propri anche de' nostri mari. Veggasi la lettera del signor ahate Testa sui fossili del

monte Bolca uscita l'anno 1801.

(22) Girolamo Pompei, letterato chiarissimo, amico e maestro di Lesbia, morto nel 1778, e pianto dalla medesima con una soave elegía.

(23) Petrefatti d'elefanti che incontransi presso il Po ed il Tesino. Sa ognuno il viaggio d'Annibale. Ancor qui la poesía ha scelto fra le opinioni de' naturalisti quella che più le tornava in acconcio.

(24) Materie vulcaniche in gran copia; vetrificazioni,

lave, ec.

(25) Pompeja ed Ercolano.

(26) Tempio d'Iside e teatro vicino scoperti in Pompeja, e che oggi si ammirano nel R. Museo di Portici.

(27) Pitture celebratissime a fresco in Pompeja.

(28) Flamand.

(29) Upupa e Pipra rupicola, comunemente coq de roche americano. Varie anitre e ardée.

(30) Ramphastos Aracari, detto comunemente toucan. (31) Trochilus colubris e minimus, detto uccello mosea.

(32) Le farfalle state prima bachi e poi crisalidi, finalmente escon dal bozzolo coll'ali sotto la loro ultima e breve figura di farfalle.

(33) Fulgora laternaria, da alcuni detta Acudia.

(34) Il Delfino e il Narwhal, considerati altre volte come pesci; sono però veri quadrupedi e mammali.

(35) Raja torpedo e gymnotus electricus: anguilla tre-

mante di Surinam.

(36) Lesbia fu già in Parigi. Come vi fosse accolta e pregiata dal Buffon e da altri sommi letterati, ne fanno testimonianza molti scritti, e tra questi la *Vita del Buli Sagramoso* al libro secondo.

(37) Ermafrodito propriamente di nessun sesso. (38) Due gemelli mostruosi attaccati per lo petto.

(39) Mostro d'agnello ben formato dal bellíco in giù, e totalmente mancante delle due cavità superiori testa e torace, e dei relativi arti e visceri.

(40) Vermi viscerali; raccolta interessante ed unica

di tal genere fatta dal celebre Goeze.

(41) Tenia. Idatigena.

(42) Pazzía delle pecore nata dalle larve dell'estro,

spezie di mosca.

(43) Nati che sieno i figli, il maschio li mette sul dorso della femmina in tante cellette che vi si trovano, finchè il sole maturandoli li faccia di là cadere.

(44) Squalo massimo e carcaria.

(45) Anfibio, detto da alcuni caval marino, di cui abbondano i grandi fiumi dell' Affrica.

(46) Sono nel Museo di Pavia vertebre, costa e ve-

scica di balena di stupenda grandezza.

(47) Draco volans: piccola lucerta coi fianchi alati e senza veleno.

(48) Coccodrillo.

(49) Nell'ingresso del Teatro di Fisica son poste una per parte le due statue del Galiléo e del Cavalieri.

(50) La troppa autorità d'Aristotele.

(51) Macchie del Sole.

- (52) Sistema Copernicano assicurato dalle scoperte del Galiléo.
  - (53) Il Cavalieri autore del metodo degl'Indivisibili.

(54) Macchina pneumatica.(55) Schioppo pneumatico.

(56) Gran lenti e specchi ustorj. Al loro foco sfuma il diamante.

(57) Planetario e Lunario.

(58) Herschel ha scoperto ultimamente il giro dell'anello di Saturno intorno al pianeta in 10 ore, come l'avea presagito col calcolo M. la Place.

(59) Écclissi de' Satelliti di Giove utilissime a segnare le longitudini anche dopo l'invenzione delle mo-

stre marine di Harrison e di Mudge.

(60) Calamita e acciajo che acquista da essa la virtù

di volgersi al polo.

(61) Decomposizione dell'acqua col fuoco comune e coll'elettrico nei due gaz ossigene e idrogene, ossia in aria pura e infiammabile; e ricomposizione della stessa acqua coll'accendere le due arie.

(62) Trasformazioni chimiche per via secca coi fuochi di riverbero, colla lampana, o coi fuochi di lenti e specchi; e per via tunida coi vari sali, ai quali si uniscono per affinità chimica le varie spezie di terre.

(63) Unione di alcool o spirito di vino raffinato collo spirito di sale ammoniaco aerato, ossia col liquore della

carbonata ammoniacale.

(64) La lisciva di Prussia con soluzione di ferro, ossia le prussiate alcaline e calcari con liquori marziali. Una soluzione di rame coll'alcali volatile.

(65) Il rame posto in soluzione d'argento s'investe

di pellicola bianca. Il rame pure s'imbianca dai fumi arsenicali. Non si ha un'esperienza egualmente bella col ferro, che si è sostituito in grazia della poesía.

(66) Macchina elettrica e conduttore del fulmine.

(67) Condensatore del cavaliere Volta.

(68) Opinione di celebri medici, che gli spiriti vitali

sieno materia elettrica.

(69) Esperienze sulle rane fatte dal sig. dottor Galvani in Bologna, e da più d'uno in Pavia. Il poeta non entra a decidere se l'elettricità delle sperienze sia eccitata dai metalli o preparata dai muscoli. Veggansi i Giornali scientifici di Pavia.

(70) La provincia Bergamasca con antico nome vien

detta Orobia.

(71) Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, celebri poetesse.

(72) Gabinetto di Anatomía comparata.(73) Preparazione del baco da seta.

(74) La lumaca s'accoppia da maschio e da femmina. (75) Al taglio della testa ritira il ganglio, che si

crede essere il suo cervello, giù per l'esofago. (76) Gabinetto e Teatro anatomico con una finestra

sopra il suo mezzo.

(77) Preparazione del cuore e de' suoi nervi.

(78) Aneurisma del cuore nel Gabinetto patologico.

(79) Varie preparazioni del cervello.

(80) Dei polmoni.

(81) Injezioni di arterie, di vene e di vasi linfatici.

(82) Orto botanico e Serre.

(83) 11 Caffè.

(84) Jatropha urens. (85) Mimosa pudica.

(86) Cactus mamillaris.

(87) Heliotropium.

(88) Dionoed muscipula. (89) Il sonno delle piante. (90) Le nozze delle piante.

(90) Le nozze delle plante

(91) Hedysarum gyrans.



# PARTE SE'CONDA

POEMETTI VARJ

TORODRA ITUM

LE

# RACCOLTE

POEMETTO

DI

SAVERIO BETTINELLI

..... Tenet insanabile multos Scribendi Cacoethes . . . . Juyenal. Sat. VII.

### RACCOLTE

#### CANTO PRIMO

1

Canto l'armi, la gente e il Nume iniquo Che diè l'assalto all'apollineo regno, Quando, lasciato il bel cammino antiquo Da Febo aperto ad ogni sacro ingegno, Tentò salir per novo calle obbliquo, Dov'entra sol chi per virtù n'è degno: Canto la peste, canto l'eresía Dell'italica e bella Poesía.

Musa, mi narra qual furor novello

Tra gente sacra tanto foco accese,

Tu che armata di stocco e di coltello
In quel gran di corresti alle difese;

Dimmi tu chi fu il popolo rubello,

Chi lo condusse, e chi gli fe' le spese:

Dunque ardon ire aperte, odj secreti

Anco 'l'anime sante de' poeti?

Spirto gentil, che le beati sedi
Cantando d'Adria tua spesso innamori,
Se di ritorti alquanto mi concedi
Ai dolci studi onde la patria onori;
Se far oltraggio ad Imeneo non credi,
Ed a' tuoi santi nuzïali amori,
Vien tra l'armi poetiche a diletto,
E meco ridi di sì gran suggetto.

Italia forse, che sì lieta or fanno
I tuoi felici altissimi imenei,
Tolta delle Raccolte al lungo affanno,
Faran lieta pur anco i versi miei;
E l'alme Dive che lung' Adria or vanno
Celebrando le nozze degli Dei,
Godrauno che d'amor gli almi e sovrani
Misteri io tragga dalle man dei cani.

I corbi altrove e i vili augei palustri
Gracchino pur con le Raccolte al vento:
Tu ai poehi arridi divin vati industri,
Che al tuo talamo fan plauso e concento;
Per lor sarai ne' più rimoti lustri
Di fortunato amor chiaro argomento:
Stieno i pazzi indovin sempre in affanno,
Chè tutti il fin delle Raccolte avranno.

Erano al mille secento cinquanta (1)
Gli anni appunto venuti, o lì dappresso,
E il tosco verso era caduto in tanta
Calamità, che non parea più desso.
Bembo, Arïosto, e l'altra gente santa
Di quel beató secolo di presso
Divini un tempo ed immortal poeti
Ivan di par con l'Achillino e il Preti (2).

Quando la turba di mill'altri sciocchi,
Che ambivan la poetica corona,
Da nova speme in fondo al cor fur tocchi
Di sormontar l'altissimo Elicona:
Divorato l'avean sempre con gli occhi,
Ma sempre da lontan colla persona;
Però destar nell'italo confine
Le poetiche guerre paladine.

Empio di guerra inusitato ingegno
Trovâr, cui nome di Raccolta diero,
Moltiplicandol per l'ansonio regno
A gara sempre un secol forse intero;
In sin che a' nostri di giunsero a segno (3)
Di fondar tra poeti un nuovo impero,
Dando alle genti contra Febo accolte
Per arme da pugnar l'empie Raccolte.

È la Raccolta un traditore ordigno,
Vago in vista, piacevole, pudico;
Sembra un cortese libricciuol benigno,
Ma in volto onesto asconde un cor nemico;
Sparge un succo sonnifero maligno,
All'oro insidia, alla menzogna è amico,
Di monache fa strazio e di dottori,
E le nozze avvelena e i casti amori (4).

Tempo già fu che d'onorato sprone Servir poteva all'anime gentili, Or destando a cantar dotte persone, Or lodando atti onesti e signorili. Ma l'antiche Gonzaghe e le Aragone (5) Cangiò col tempo in femminette vili; Trovò nel vulgo l'Elene e i Pompei, E fu veduto a nozze con gli Ebrci (6).

La gente allor per prego o per moneta
Raccolte ottenne, e si comprò la lode:
Ognun tempra la lira, e di poeta
Il baco ha in corpo, e il pizzicor che rode
Così crebbe l'usanza empia, indiscreta
(Tanto in Italia hanno poter le mode),
Che s'armò immenso esercito plebeo
Contro d'Apollo imperadore ascreo.

Sino a quell'ora in cima al sacro monte Non avean fatto i falsi vati un passo, Chè sempre incontro a' loro sforzi e all'onte Gli abitatori valser di Parnasso: Pégaso a calci ruppe lor la fronte, E il buon giudicio li respinse a basso; Ma in Pindo infin s'ebbe paura un poco, Più che all'onor non convenía del loco.

Non credo, quando Augusto e Mecenate
Orba lasciâr per morte poesía,
E pianser tanto vedove restate
L'ode gentil, la quernla elegía;
Nè quando apparve nella scorsa etate
La romanzesca ispana frenesía (7)
A far deforme e vil l'itala scena,
Sentissero le Muse sì gran pena.

Altri diría che dell'antica Roma

Le guance per timor furon sì smorte,
Quando superbo della Gallia doma
Intese ch'Annibál l'era alle porte;
Che in ciel cometa con l'ardente chioma
Tiranno suole intimorir sì forte,
Come al venir di quel funesto avviso
Turbâr le Muse il bel virgineo viso.

Ma stien per me nell'inclite Raccolte
Queste sublimi comparazioni
A far monache e spose ornate e colte
Nell'eterne pindariche canzoni.
Quivi convien che con piacer s'ascolte
D'un matrimonio uscir Fabj e Scipioni,
E Roma in pianto, e Italia ed Europa anco,
Perchè una donna prende il velo bianco.

Nel più sublime loco di Parnasso

Era un antico e venerando lauro,
Che ombrava intorno il non alpestro sasso
De' divini cantor seggio e restauro:
Quinci e quindi pendean dall' alto al basso
L'eburnee cetre e le gran trombe d'auro
Coi molli bossi e le sottili avene,
Di che Roma si vanta, Argo e Micene.

La fatidica pianta a quell'avviso
Vaticinar nell'alta notte udisse,
E crollò il tronco sì, come reciso
Da un moscovita guastator venisse.
Le cetre urtârsi, e un sibilo improvviso
D'una voce d'intorno uscì, che disse:
Dalle radici, o gente ria, mi scuoti
Più che non feron già Vandali e Goti.

Io veggio, ahimè! che le Raccolte inondano, Più che i barbari già, tutta l'Esperia:
Aíta, Apollo, il verde crin mi sfrondano, Ed a Vulcan di me fanno materia.
Qui tacque; al grido suo par che rispondano L'ascréo dirupo e la grotta cimeria;
Trema la cima d'Elicon silvestre,
E si rompono i vetri alle fenestre.

Gli stolti vati assai giocondi intanto
Per la felice invenzion novella
Altrettanta letizia ed altrettanto
Plauso faceano in questa parte e in quella.
Dicon che ancora nell'eterno pianto
Giunse a Bavio ed a Mevio la novella (8),
Che disser, biechi e morsicando il dito,
Al buon Virgilio: Or ti farem pentito.

Dall'Alpe donde il real Po discende
Insino al mar estremo di Messina,
Dond'Adria il fiotto incontr' ai sassi fende
Sino all'opposta ligure marina,
Quanto, a dir breve, Italia si distende,
Tutti fur pien di gioja pellegrina,
E speraro i più sordidi cantori
Rapirvi, o Bembo e Casa, i sacri allori.

Ma già non fûro i poetastri pazzi
Delle sole speranze assai contenti,
Chè tal di lor tra i gridi e gli schiamazzi
Al fin dell'opra tien pur gli occhi intenti;
Onde, fatte cessar feste e rombazzi,
Bandisce intorno all'adunate genti,
Che a prender arme e ad ottener soccorso
Facciasi al Nume tutelar ricorso.

Una bizzarra e leggiadretta Diva,
Sebben di nome in lingua tosca ingrato,
A questa gente il suo favor largiva
Quasi municipal Nume sacrato;
Poichè convien che a deità s'ascriva
Il miglior che dall'epico è cantato,
Onde una Secchia od un rapito Riccio (9)
La lor Venere e Giuno han dal capriccio.

La nova Dea, ma pur quant'altra mai Possente in cielo e nel profondo Lete, (Benchè in Natale Conti nol trovai (10)) Dagli antichi fu detta Cacoete (11); Nè miglior nome ritrovar non sai, Crusca, e voi che la Crusca in pregio avete, Poichè foja, furor, frega, prurito Quella proprio non è che avete udito. D' indole strana più ch' esser non soglia Alcun Nume immortal era costei:
Perpetua, ardente, insazïabil voglia
Di tutto oprar, di tutto dir è in lei:
Tu la vedresti anzi morir, che voglia
Starsene in ozio come gli altri Dei;
Ma ad ogni cosa che le vien veduta,
Non può dal dirne o farne esser tenuta.

Alcun certo soggiorno ella non ave,
Ma sovente vagar qua e là si vede:
L'Attico l'ebbe e lo Spartano grave (12);
Arti con quel, con questo leggi diede.
Trovò col Castiglian d'India la chiave,
Col romano guerrier fe' le gran prede;
Qualunque loco alfin sia bello o brutto,
La non si tiene dall'entrar per tutto.

Dianzi a Lutero e ad Hus servito avea
Co' nuovi libri a conquassar Lamagna;
Dietro a Beza e a Calvin la Francia ardea,
Con altri Fiandra ribellava a Spagna (13);
Poi venne alla stagion ch'io vi dicea
De' nostri vati eretici compagna,
E il caro nido ov'albergò più spesso,
Fu d'una bella e gran cittade appresso.

Quivi d'un colto e verde colle a tergo (14), Ond'è l'uscita agevole e 'l ritorno, Scelse un antro muscoso per albergo, E l'insegne vi pose e il suo soggiorno. Un fiumicel grato all'acceggia e al mergo Stagnando alquanto vi discorre intorno; Chè il cor di quella Dea non saria pago, Se insiem non ha pian, colle, fiume e lago. In su l'entrata della grotta stanno
Qual chi i voler del suo signore aspetta,
L'Affettazione, l'Invidia, l'Affanno
Con la Faccenda che fa tutto in fretta;
Nè tregua han mai, nè mai pace si danno,
Ma ciascheduna ad invitar s'affretta;
Se move alcun per quella parte il piede,
Ed entra, ed esce, e corre, e parte, e riede.

Dentro lo speco in mezzo alla sua gente Della Diva si vede la figura Scarmigliata, inquïeta, impazïente, Di piccolina e comoda statura: Or ha torbido il viso, ora ridente; Talor dimostra ardir, spesso paura; Ma sempre in moto e ad oprar sempre intenta, Non ozïosa mai, nè mai contenta.

Chi può narrar quant'ivi eran pendenti
Dalle pareti del capace speco
Cacoetici illustri monumenti
Del Francese, Latino, Italo e Greco?
E pur non è visibil tra le genti,
Quanto erri e impazzi nostro ingegno cieco;
Sol la luna è capevol gallería (15)
Della umana ineffabile pazzía.

Ammonticehiati e posti là alla cieca
Con sopravi di polve più d'un dito
Bastanti ad una gran biblioteca
V'era di libri un numero infinito,
Non sol di tosca, di latina e greca,
Ma delle lingue d'ogni stranio lito;
Chè a scrivere infiniti ognor fur tratti
Per insanabil cacoete matti (16).

Oh di quanti filosofi v'ha quivi
Di gran volumi a tergo il nome espresso!
Che ti giova, Aristotil, se tu scrivi
D'ogni dottrina che non sai tu stesso,
Se Cartesio e più gli altri che son vivi
Per vero cerretan spáccianti adesso?
Ma ti consola, che Cartesio anch'esso
Ha il suo volume ai tuoi volumi appresso.

Di mille antichi critici e moderni
Son sacre a Cacoete le fatiche,
Che fanno sovra un vecchio testo eterni
Trattati e chiose, e gran litigi e triche:
D'un erudito v'ha trenta quaderni
Sopra le fibbie delle scarpe antiche,
E un libro, in che ogni pregio si registra,
Che la man destra ha sopra la sinistra.

Vi son pur, matematici e algebristi,
Vostri profondi altissimi secreti;
Ma radi siete a fronte de' giuristi,
Che tutto han pien di codici e decreti:
Più d'ogni altro però confusi e misti
Sonovi i libri de' divin poeti (17)
In casse, in ceste, in sacchi, in serbatoi (18):
Quivi è un luogo, mici versi, anco per voi.

Al loco appunto ch'io v'ho qui descritto
Vennero i vati cavalcando in fretta
Per ottener dalla lor Dea rescritto,
Perchè fosse lor duce all'opra eletta,
Onde Apollo co' suoi vinto e sconfitto
Dalle Raccolte avria l'ultima stretta;
E in cor si promettea l'empia cauaglia
L'opime spoglie innanzi alla battaglia.
POEMI DIDASC.

Quando fur giunti al venerato loco,
Si diero insieme a parlar tutti a gara;
Ognun con gli urti si facea dar loco,
E Raccolte fremea dinanzi all' ara:
Ma fe' l' irata Dea gli occhi di foco,
Dicendo, vòlta a quella gente ignara
Che menava un incondito ronzio:
Olà, signori, i' vo' parlar anch' io.

Fatto allora silenzio, ella affrettosse
Di far palesi i conceputi sensi:
Fe' due o tre cenni d'una certa tosse
Che per leggiadra e delicata tiensi;
Sputò, compose i panni, il labbro mosse
Mostrando i denti eguali, eburnei e densi;
Vibrò la bella man, gli occhi in lor fisse,
E in fin, quando al ciel piacque, così disse:

Benchè di voi pietà pungami il core,
Poetici guerrieri e capitani,
(Qui sospirò); benchè novel dolore
Faccianmi i vostri acerbi casi e strani,
Pur nel veder che pel comune onore
Pronto avete l'ardir, pronte le mani,
Gioisco, e in mezzo de' maggior perigli
Di Cacoete riconosco i figli.

Conosco, al bel livor che il sen vi coce, L'onor degli avi e de' maggiori vostri: Così forse fremea, così feroce Scioppio s'armò di venenosi inchiostri (19); Così levava l'Aretin la voce, Così il Barletta già tuonò dai rostri; Così avevan l'andar, l'aria, gli accenti, E così digrignar soleano i denti. Oh se all'ampie speranze, alle promesse,
Che per la nova invenzion mi fate,
Il buon successo, amici, rispondesse,
Quanto gioconde mi sariano e grate!
Se in Parnaso l'entrata alfin s'avesse,
Se le Muse ne fussero cacciate,
Se, regina di Pindo, d'Elicona
Col lauro eterno avessi anch'io corona,

Del lungo esiglio non farei querele,
In che ne tiene l'avversario antico,
Nè di quel popol perfido e crudele
Che al cammin nostro mette sempre intrico.
Ahi che ancor questo secolo infedele,
Che al principio mi fe' viso sì amico,
Più sempre invizia coll' andar degli anni,
Multiplicando i miei nemici e i danni!

O tra i nomi fatali al nostro onore
Odiatissimo nome di Maffei (20),
Non sol tu in voce, ma con l'opre autore
Mi fusti sempre d'ogni male e sei:
Qual di Manfredi e Lazarin peggiore
Dirò flagello de' seguaci miei,
Se d'ambo a me più grave mal si feo,
Che non a Troja dal cavallo acheo!

Più che Dólopi quivi e Mirmidoni
De' traditi Trojan fûro alla gola;
Contra me uscîr per molte regioni
I Petrarcheschi della loro scola;
Per lor tornaro i Bembi, i Castiglioni,
De' quai già più non si facea parola,
E i Costanzi ed i Casa e i Tebaldei (21)
A turbar la mia pace e i regni miei.

O Bologna mai sempre a me nimica, E d'altri che de' miei, madre di dotti; Italia vede e sa, senza ch'io 'l dica, Quant'onte e strazi mi fêr duo Zanotti (22); Già di tua usanza pessima ed antica Europa ha piena il veneto Algarotti, Ghedin, duo Fabri hanno mill'altri infetti: O Bolognesi sempre maledetti.

Fors' oggi, se non erano costoro,
Sederei donna in Ascra e in Elicona,
E d'ellera farei, farei d'alloro
Al rimator più stitico corona.
Già vedea per me sorto un secol d'oro,
Già per Dea m'adorava ogni persona,
Se questo abbominevol settecento
Nel mel l'assenzio non metteva drento.

Ma tempo è omai di far l'estreme prove
Del poetico vostro antico zelo.
Credo n'abbia mandate il sommo Giove
Le Raccolte in ajuto giù dal cielo;
Chè son quest'arme inusitate e nove
Di tempra ignota al regnator di Delo,
Nè con Raccolte nè Latin nè Grai (23)
Han contra Febo guerreggiato mai.

Dolce però nel cor sento speranza
D'entrar per esse alle contese cime,
E tolta a Febo omai l'Arcada stanza,
Dar le patenti e autenticar le rime.
Son pur io per impero e per possanza
Una dell'altre inclite Dive e prime;
S'io non proteggo i fidi miei devoti,
Chi mi farà più sacrifizi e voti?

Io son pur io che i bambolin fo dotti,
E morali filosofi i zerbini;
Che fo spendere il senno ai giovanotti,
Come, senza che gli abbiano, i zecchini?
Ne' caffè seggio a scranna e ne' ridotti,
Partendo regni a principi e confini,
Fo le donne teologhe: e avrò poi (24)
Manco poter, che non Apollo e i suoi?

Per me nel cocchio o nella gondoletta
La più giovane sposa cicisbea
Legge pur franca, s'ella è mai soletta,
Tradotta, intesa no, la Teodicea;
Tien pur tra i nastri e i néi su la toletta
Di Loke il saggio, o qualche lettra ebrea,
Ha l'ippocondria e l'astrazion de' dotti:
E vincer non potrò Volpi e Zanotti? (25)

Su via, prodi guerrier, quanto vi cale L'onor di Cacoete e il regno ascreo, Da codest' arme invitta e trïonfale Cada trafitto il popolo febeo; Empiam delle Raccolte un arsenale, Quante per mezzo secolo ne feo Roma, Ferrara e le lombarde genti, Tutta l'Italia e l'isole adiacenti.

Itene pronti; ma di voi ci sia
Chi vada per ajuto ove la bella
Pedantesca soggiorna amica mia,
Che sì dolce urla e sì gentil flagella.
A voi noto è quel suol, nota la via,
Ell' è a voi madre, ell' è mia fida ancella;
Là le Raccolte e gli autor loro han tetto;
Itene pronti alla grand'opra: ho detto.

Le sue parole fur facelle vive,
Onde divenne ogni umil cor feroce;
Ognun parla, consulta, ordina e scrive,
Tanto l'amore della gloria il coce.
Siccome della Schelda in su le rive
Sássone vincitor con la tua voce (26)
Animavi le genti al gran conflitto,
Se vero è quel che la gazzetta ha scritto.

Di qua di là prestissimi corrieri
Per le cittadi italiche ne vanno
A cercar le botteghe e i munisteri,
Dove in onor più le Raccolte s'hanno,
E i caffè, gli speciali, i parrucchieri,
Dove leggendo gli ozïosi stanno,
Mentre un drappel di messagger più fidi
Della Pedanteria mossero ai lidi.

## RACCOLTE

### CANTO SECONDO

Qualor dell'uom qualch'appetito ardente A cercar cosa disïata il volga, Freno e forza non è che l'impotente Libidinosa furia ne distolga; Anzi più cresce, e più si fa possente, Se tu nel corso il suo desir raccolga; Tal de' folli cantor credo che sia La voglia di rimar, la frenesía.

Questo importuno popolo ignorante
D'entrar in Elicona in cor sempr'ebbe;
Chi può narrar con quanti modi e quante
Fïate in lor arse tal brama e crebbe?
Omero il sa, cui d'esser vòlto in tante
Toscane rime, anzi tradito, increbbe;
Il sa Virgilio, il san Greci e Latini
Travestiti in Lombardi o in Fiorentini.

Altri con novo e più scaltrito ingegno
Delle fatiche altrui si feron belli:
Messer Francesco e il padre Dante al segno
Fur tratti, lor malgrado, pe' capelli.
Nè valse ai versi usar contrasto o sdegno,
Per non lasciare i dolci lor fratelli,
Ch'altro cantar dovettero a dispetto,
E servi andar d'un barbaro sonetto.

Le tosche prose e il bel sermone sciolto Molti a tentar la non concessa cima, Così com'era semplice e non colto, Converso avean furtivamente in rima; Al qual sì dolse del cangiato volto, Ch'avría voluto la sua forma prima; Mentre divenne col novello arnese Prosa tedesca e poesía francese.

Nè voi, divini altissimi misteri,
Dalle rapaci mani andaste esenti,
Chè servir vi convenne ai lor pensieri,
E diventar poetici argomenti.
Essi sperar farsi tra mille alteri
Per la pietà degli ottimi credenti,
E di rendere eterno il loro inchiostro,
Storpiando in rima i salmi e 'l paternostro.

Nè a tutti questi ed a più stolti vati Mancò giammai favor di molti e aita; Ebber da' protettori e mecenati Onde cantare e sostentar la vita. Le donne, i barbassor, il vulgo, i frati La man dier loro a far l'aspra salita: Non v'ha sì sciocco sonator di lira, Che un più sciocco non trovi che l'ammira.

Sotto d'una ampia e nobile parrucca,
Che su gli omeri scende e si divide,
S'appiatta spesso una solenne zucca,
Che lettere albergar mai non si vide;
Ma sì piena di vento e sì ristucca,
Che ad ogni lodator facile arride,
E col favor d'un poetastro crede
Ir del par con Achille e Dïomede.

Un tipografo vil talvolta ancora
D' un peggior vate ajutator si feo;
Contra l' invidia gli fe' cor talora;
Lui di speranze e se medesmo empieo;
Vate senza librajo che l'adora
Non v' ha, quantunque d' ogni colpa reo:
D' arricchirsi l' un l'altro han ferma speme,
E alfin ne vanno allo spedale insieme.

O fortunata e saggia la Turchía,
Ove stampare i Musulman non sanno (1):
Una rabbia, una furia, una manía
Di schiccherar, di pubblicar non hanno;
Nè da Costantinopoli s'invía
Novo diluvio di volumi ogn'anno,
Che in nova veste e in forme più pompose
Ricantino sapute antiche cose.

Ma non io vi dirò già quante volte,
Con quanti ajuti, e sempre invan, molt'anni
Tentâr de' vati le masnade stolte
In Pindo di poggiar su gli altrui vanni:
Dico che alfin trovaron le Raccolte
Ristoratrici de' passati danni,
Che minacciaro dell' estremo crollo
Ascra, Aganippe, le Camene, Apollo.

La Fama intanto piena di novelle,
Che dall'armata ad un caffè veniva,
E quelle cose che sapeva, e quelle
Che non sapeva, seminando giva,
Udì, passando, il popolo ribelle,
Che contra Febo a guerreggiar s' univa,
E in un momento della nova guerra
Sparse il romor tra quanto l'Alpe serra.

Chi dir potria quanto tumulto sorse
Per tutta Italia in mille bande e mille,
E quanto incendio ad avvampar trascorse
Il monte, il piano, le città, le ville?
All'accademie ed ai conventi corse
A destar le poetiche faville,
Ne' pedanti, ne' vecchi e in altre cento
Venerande reliquie del secento.

Qualunque fraticel, qualunque putto,
E parasito ed abatin vezzoso
A quel romor si ringalluzza tutto
Di pindarico foco bellicoso.
Ognuno spira strage, e si fa brutto
Contra Febo vêr lui sempre ritroso:
Alfin, dicendo, noi vedrem chi sia
Legittimo monarca in poesía.

Fiero a vedere, come ognun s'infiammi
Dissotterrando rime nove e vecchie:
Vengono in luce acrostici, anagrammi,
Madrigalesse ed egloghe parecchie;
Tragicommedie in folla, opere e drammi
Escono fuor di certe catapecchie,
Dove in appiatto aspettavano il giorno
Che gli Ostrogoti fessero ritorno.

Ma d'ogni guisa d'amorosi versi
Gonfio torrente il pian sferza e tempesta (2),
Qual se tepida neve in giù si versi,
Quando il padre Appennin cangia di vesta.
Non tanti corbi al Po soglion vedersi,
Come novembre mette fuor la testa,
Quanti da trecent'anni itali vati
Armoniosamente innamorati.

Perchè Dante e Petrarca, ahi non infinti,
Han fatto per amor versi e parole,
Ogni poeta per far versi hatfinti
Amori in vece cd amorose fole.
Sian vecchi pur, a guazzo sian dipinti,
Ognun cerca di cuocersi ad un sole,
Nè da impiccarsi ritrovando pianta,
Ciascun la finge, cd a buon conto canta.

"Amor che a nullo amato amar perdona (3),
"Amor che al cor gentil ratto s'apprende,
"Amor che nella mente mi ragiona,
Più gl'invaghisce, e più a cantar gl'incende.
Ogni onoranda, ogni vulgar persona
A suo voler compra amorazzi e spende:
Parnaso è porto-franco a tal pastura,
E Pégaso cavallo da vettura.

Vedi costor che seguono un gran sere (4)
Raccoglitore, e capitan di cento,
Che nella nova Zembla ampio podere
Diè loro in feudo, e ne rogò stromento.
Cosa certo mirabile a vedere,
Qual han linguaggio insolito e talento,
Come un sonetto in varj sensi e lingue
Ciascuno in fogge varie orna e distingue.

Chi ha cor, chi non ha cor; chi l'ha perduto,
Chi l'ha cambiato, e chi dato ad usura;
A cui rubollo un ladroncello astuto,
E il cita, e innanzi al tribunal spergiura;
A cui molle, a cui duro è divenuto;
Chi del ghiaccio si duol, chi dell'arsura;
Chi l'ha pieno di ferite, e chi mal sano,
Ognun lo porta per divisa in mano.

Indi contro d'Amor voltano l' ire,
Chiamandol empio e di pietate ignudo:
Morir tu possa, possati arrostire
Sul tuo carro di foco, o garzon crudo;
Ladro, tiranno... Amor gli lascia dire,
Di lor mobil cervel fattosi scudo;
Onde poi ginocchion chieggon mercede,
E baciano la mano che li fiede.

Quand'io metto quei versi nel limbicco,
Canzon, sonetti e mille stanze e mille,
Sol passe foglie e strame vil ne spicco,
O spremone sol poche insulse stille:
E pur a udirgli, ognun si crede ricco,
E ne fa tomi, e gli orna di postille,
E sfida Febo, e tutto acceso in faccia
D'energumeno in guisa lo minaccia.

Ma fatta intanto Cacoete accorta
Ch' ardono i suoi di così nobil stizza,
Con un bando solenne li conforta
D'entrar con Febo e con le Muse in lizza:
S'affigge il bando a ogni arco, ad ogni porta,
Sicchè letto dal vulgo più l'attizza;
E già tutt'ardon del furor d'Orlando
Que' paladin. Così diceva il bando:
xxiii

Noi Cacoete d'ogni stampa e scritto
Arbitra e donna, udendo noi qualmente
Certo ignoto Buongusto usurpa il dritto
D'insegnar versi, e contra noi fa gente;
Reo lo facciam di capital delitto
Con le Muse e con Febo suo parente,
E dichiariamo a lui guerra mortale,
Come a nimico e a mostro ereticale.

Ogni nostro fedel suddito a prova
Con prose e poesíe corragli addosso;
Meco all'assedio di Parnaso mova,
Dov'ei s'appiatta col bottin più grosso.
Chi dietro viemmi avrà patente nova
Di letterato, e quanto più dar posso...
Dato e improntato col mio regio segno
Nel seimila seicento del mio regno.

Come vediamo risentirsi a un tratto
Il can che in traccia entra di starna o quaglia,
Che in mezzo alla coltura come matto
Di qua di là, di su di giù si scaglia;
O come avvien tosto ch' il Doge ha tratto
Dall' alto le monete alla canaglia,
Ognun si getta al vago argento sopra;
Uomini e putti van tutti sossopra:

Così non prima videsi confitto
In ogni lato il marzial cartello,
Chi vuol udir, chi vuol veder l'editto,
Chi corre a prender l'arme ed il fardello:
A torme, a frotte pel sentier più dritto
Di Cacoete affrettano all'ostello;
A scernersi d'altrui sono lor patti
Guatar con l'occhialetto e gire astratti.

Gli incomodi del secol tutti quanti
Co' pessimi poeti han lega antica;
Come co' motti rancidi i cruscanti;
E le lappole vecchie con l'ortica:
Ecco però venir da tutti i canti
In lor soccorso molta gente amica
In mille aspetti; e in vario abito e strano;
Che il ciel ne guardi ogni fedel cristiano.

I brindisi tra primi e i complimenti Piccioli, arditi e d'armadure lievi, Che con parole storpiano le genti, Quasi con dardi inosservati e brevi, E baciamani e titoli eccellenti, Van cogl'inchini or balenanti, or grevi; Ma tutti frali di memoria sono, E per poco dimandano perdono (5).

Guidate da costor poco lontano

Le lettere venían di buone feste
Col cervel vòto, e con gli augurj in mano,
Onde affannano i cor, rompon le teste.
I franzesismi in abito italiano
Sparsi vanno or con quelli, ora tra queste,
Fripponi armati di stranier ramaggio
A culbuttare tutto il buon linguaggio.

Ma gli amori da opera e i romanzi
Quai su i trampani, quai su l'ippogrifo
Movono a sterminar gli ultimi avanzi
Di quel Buongusto c'hanno tanto a schifo.
Concetti, allegorie lor vanno innanzi,
Che nel mele di Spagna hann'unto il grifo,
Ed il sublime di Longin si mette (6)
Tra le canzoni lubriche e l'ariette.

O quante conciature, o quanti visi
Mostra un drappel, quanti abiti inegnali!
Le mode scimie in quello tu ravvisi
Tanto allo stil che ai borsellin fatali.
Con lettere del campo e con avvisi
Dietro lor vedi i matti genïali,
Che in atto grave e col caffè alla mano
Danno battaglia al Russo e all' Ottomano.

Ecco antiquari; e ben si fanno largo Tutti armati di lapide e di marmi. Ecco accademie: o quante navi d'Argo (7), Quanti aurei velli, quante insegne ed armi! Move da loro ampio mortal letargo Di freddissime prose e freddi carmi, Ch'ove giugne t'affascina, ti prende, E bello e addormentato ti distende.

Deh chi mi leva fuor di questo imbroglio Di numerar l'innumerabil torme, Che più s'affollan quanto meno io voglio, Fantasime, portenti e stranie forme: O quanti letterati, o quanto orgoglio Assedio vien per ogni lato a porme, Che con danajo aver vorriano un poco Nel mio giornal di titolo e di loco!

E questi ed altri andavano per via Crescendo a Cacoete armi e soldati; Qualche poeta d'ogni buco uscía, O qualcun de' demonj collegati; Sinchè passar dove un' antica arpia, Che sofistica dissero i passati (8), Ha un castel nido ai gust ed ai colubri, Tutto archi antichi e portici lugubri.

Tesi e conclusion veston le mura Dell' araba magion, fumose e rotte (9), E zoili e maghi in lunga barba han cura Di quella regione della notte. L'empio sofisma e la sentenza oscura, Formole, ciance e termini fan dotte L'ombre più crude, che non Circi e Fedre, Tra i polverosi banchi e le cattédre.

Benchè là dentro non sia pace mai, Ma d'ingiurie sempre urlo e di disputa; Por madonna que' vati amici assai Al pedantesco odor di lontan fiuta. Contra il Buongusto attizza que' cotai, Di sua gente fanatica gli ajuta, Di sillogismi in barbara fa spoglio, E n'empie insino a molti tomi in foglio. XXXVII

Essi grazie le rendono, e vann' oltre; Ma non contenta la rabbiosa donna Depon colà le natie membra poltre, E il sudicio collare e l'unta gonna; Vola più lieve ove sott'ampia coltre Col ventre sazio lungamente assonna Largo e disteso con la pancia eretta Un famoso guerrier della sua setta (10).

E quivi la maliarda in un istante Forma pigliò d'un suo scudier servente, Per lunga età, per umile sembiante Al prode baccellier molto piacente, Che notte e di gli tiene i libri avante, E nelle zuffe il serve accortamente: Così la furia con diversa fronte Si manifesta e vien davanti al Conte.

A cui con voce fiera e crini sparsi Gridò lo spettro: Ancor, maestro, dormi? Questo è lo studio, e la via questa è a farsi Di gloria agli avi e di poter conformi? Per questo il tè ti porsi, il cassè t'arsi, Per questo venni in tuo servigio a pormi, Perchè tu combattessi a tuo diletto Al dottor contro e al letterato in letto?

Certo se le diece orc, come fai,
Segui a poltrir dentro le molli piume,
Del surgente consesso tu sarai,
Come pur si sperava, un novo lume;
Certo ch' indarno il nome tuo darai
Da porsi in fronte a questo e a quel volume;
Che poscia chiederà più d'un lettore,
Se al capezzal ti se' fatto dottore.

Ti so dir io ch'un grande onor t'hai fatto
Contro quell' uom dabbene al primo scontro;
I tuoi nimici t'hanno ben ritratto
Con i testi ponendoti a riscontro.
Per un matto libretto avesti a un tratto
E il frate e il prete e tai cent'altri incontro;
Che senza onor saremmo giunti a sera;
Se don Pilone il protettor non era.

Su su, dappoco, la nov'opra imprendi,
Per cui gli amici t'han promesso aita:
L'inchiostro almeno e il nome tuo ci spendi,
Chè la dottrina ti sarà largita.
Se qualche cura di stampar non prendi,
Quando sarà la fabbrica fornita,
Quando alzerem su gli altri gonfalone,
Se tu ne dài l'esempio d'un poltrone?

Disse, e nel dir quest' ultime parole
Soffiògli in viso un sì maligno fiato,
Che ben tre ore prima che non suole,
Il messere dottissimo è levato.
Ma tanto allora di levar gli duole,
Com'egli è greve ed è ben nutricato,
Che per tornarsi l'animo sereno
Di pretto vin cioncasi un fiasco pieno.
Poemi didasc.

Questo è il licor ond'egli ogni mattina
Immollandovi un pan conforta il petto,
Perchè la nera spuma peregrina,
Come pagana e barbara, ha in dispetto:
Questo a spiegar la nova sua dottrina
L'empie d'estro divin, di caldo affetto:
Con questo armato, e con la furia appresso
Già s'è vestito, e al tavolin s'è messo;

E scrive, e con furor tanto s'affretta, Che due penne rintuzza, una scavezza: Tal Ercole più fusi per la fretta Rompea filando con la sua bellezza. Lo scritto cresce, e già il librajo alletta; Di furti ingrossa e di falsata pezza; Da indi in poi tanto ha stampato e scritto, Ch'ogni antico in più tomi n'è rifritto.

Gl'intagli in fronte, e dell'autor lo schizzo,
Una dedica eterna, un nome augusto,
E d'ogni novitate il ghiribizzo
Fan chiaro il libro, ed il librar robusto:
Ma Cacoete e il Pedantismo e il vizzo
Peripateticissimo Malgusto
Fansi più arditi, e levan alto il corno
De' sani studi e di ragione a scorno.

Italia mia, chi tai sconfitte e mali
Tanti narrando pnò al dolor por freno?
Chi parlar, alle piaghe aspre e mortali
Che sì spesse fatte han nel tuo bel seno?
Tali Ulissi impostor, Ciclopi tali
Hanno tradite, han saccheggiate a pieno
L'alte dovizie e il lamentabil regno
Dell'itala dottrina e dell'ingegno.

Ma poi che alfin, come il poeta debbe,
Ho pur l'Italia apostrofata anch' io (11),
L'empio stuol lascio, che più sempre crebbe
Di nemici al Buongusto e al biondo Dio.
Lascio di dir qual l'uno e l'altro n'ebbe
Noja e disdegno incontro al popol rio,
Che fea le grida e le minacce molte
Quanta più crescea gente alle Raccolte.

Vi debbo in vece raccontar siccome
Qualche buon vate si trovò con loro (12),
Che il meschin vi fu tratto per le chiome,
O per froda arrolatovi, o per oro;
Che spesso i versi dar si denno e il nome,
Se il medico il dimanda e il confessoro;
Più se la dama se ne mostra vaga,
E giustissimo è poi quando si paga.

Ma poi che ognun de' miseri s' accorse
Con qual ciurma a cantar l'abbiano tratto,
Sè chiamò lasso, ambe le man si morse,
Ed un fastel delle sue robe fatto,
Chi qua, chi là fuggendo il camin torse
La notte per vie obblique e di soppiatto;
E battendosi in colpa il volto e il petto,
Chiedendo a Febo andò venia e ricetto.

Ma Febo ne' santi atrj non gli alberga
Senza i debiti riti e i sacri spurghi:
Vuol ch'ognun capo e piedi e petto e terga
Con suffumigj d'arso lauro purghi;
Poi sette volte al fonte ascréo s'immerga,
E con l'acqua lustral la peste espurghi,
Onde contaminò l'alito e il tocco
Con i corsar d'Algeri e di Marocco.

324 LE RACCOLTE CANTO SECONDO

Come al venir della diurna lampa
De' disertor ebbon costoro avviso,
Sebben di rabbia il petto lor n'avvampa,
Pur mostravan di fuor contento e riso.
Ben fa, dicean, chi dal periglio scampa,
Se non ha cor di rimirarlo in viso:
Già d'accordo con noi non eran troppo;
Quanto meglio or farem tutti in un groppo!

Giungono, in così dir, dove la Diva
Fa lor buon viso ed accoglienza onesta:
Senza indugiar tra mille lieti viva
Move il campo, e si mette ella alla testa.
Viril farsetto il fianco e il sen copriva,
Giù s'allargava la femminea vesta:
All'Amazzone ognun piega il ginocchio;
Ella trapassa sul volubil cocchio.

E baldanzosamente più che mai
Van bestemmiando in verso sciolto e in rima;
Di via già fatto hanno buon tratto omai,
Nova gente ognor giuntasi alla prima:
Ma innanzi che l'armata e gli animai
Avanzin sotto all'eliconia cima,
Aspettano posando a mezzo il corso
Della Pedantería l'arme e il soccorso.

# RACCOLTE

### CANTO TERZO

Qual più santa nel mondo e qual più degna
Virtù si vide in ogni tempo od arte,
Sempr'ebbe incontro iniqua gente e indegna
Che le fe' gran contese in ogni parte;
E pria che alcun di verità l'insegna
Spiegando venga a illuminar le carte,
Quant'ha a provar, quant'ha a soffrir contrasti!
E non ha mai tanta ragion che basti.

Prima che la ragion, che la divina
Parte pur tien della natura nostra,
Tornasse, ove raminga e pellegrina
Tant' anni fu, dalla superna chiostra,
A far con filosofica dottrina
Di sè sì bella ed onorata mostra,
Che non soffrì? benchè condur si feo
Per la man dal divino Galileo.

La scuola allor del falso Stagirita (1)
Gl'ingegni umani s'avea fatti servi,
L'osservazion sperimental bandita,
Perchè in sua vece il detto suo s'osservi.
Quindi per lui fu legge stabilita,
Che sol principio il cor fusse de'nervi,
E vietò al sangue sotto gravi pene
Di non andar girando per le vene.

Come a rubello e inobbediente al foco Diè per confine la celeste spera; Fe' cenno all' aria d'empiere ogni loco, Chè al vòto inorridir suo debit'era; Ordì di voci e qualitati un gioco Regolator della natura intera, Giurando sterminar dalle persone Quella straniera detta la Ragione.

Con tal furor, con tal ardor, con tanta
Rabbia appunto nel cor gl'invidi vati
Contro d'Apollo e contro l'arte santa,
Che fa l'uomo divin, fur congiurati:
Già vòlti al regno, ove più mal si canta,
Della Pedanteria gli abbiam lasciati:
Là dentro andiam con esso lor, che appunto
Il messo cacoetico v'è giunto.

O Cacoete, a cui son l'arti in cura (2),
O dell'ingegno uman donna e reina,
Te la borrominesca architettura,
Te l'eloquenza incappucciata inchina,
E la moderna indomita pittura,
E la moderna musica assassina;
Guidami tu, tu nella propria chiostra
La pedantesca poesía mi mostra.

Come si vada in que' confini, d'onde
Rado si torna con la mente sana,
Io vel dirò, cui nulla via s'asconde
Di quella terra perigliosa e strana:
Me giovin trasse a cercar l'alma fronde (3)
Di farmi nome una speranza vana;
Vidi, conobbi, e v'albergai per poco,
Le vie, le genti, ed i costumi e il loco.

La vidi sì, vidi il sno ceffo istesso,
Che per orror mi fe' fuggir ben tosto,
E la schiera crudel ch' avea dappresso,
Starmi più sempre me ne fa discosto:
Tristi visaggi, orride sferze, e spesso
Stridor di doglia e di furor composto;
Qua e là tra i libri, e sotto il manto o il sago
Il basilisco, la cerasta, il drago.

Vidi, o mi par, la Satira mordace
Tra mezzo rosi e laceri volumi,
E l'Ignoranza con la fronte audace,
Che parla sempre ed ha bendati i lumi:
Seco è l'Opinïone pertinace
Con durissimo capo e pien di fumi:
La Vanità, l'Ardire ed il Fracasso
Col Fanatismo sono lunge un passo.

L'Orgoglio regge tutta quella filza
Di fantasime strane e multiformi:
Stracciate carte e tronchi fogli infilza
In cuffie, in nastri a quelle teste informi;
D'atra bile le pascola, e di milza
Di sozzi insetti e vermini difformi;
L'un occhio ha losco, e l'altro vòlto in dentro,
Che sè sol mira, e di se stesso è centro.

Agevole è l'entrata in quel ricetto,
Dove la falsa Deità s'adora;
Molti e larghi sentier guidano al tetto,
Ciascun di loro un proprio nome onora.
È trito quel delle Raccolte detto,
Quel dell'Amor, quel della Fame ancora;
Un ne tien l'Ozio, un altro la Pazzía;
Ma Cacoete ha la maestra via.

Quivi di ripertori e di rimari Si trova in copia ogni più vecchio arnese (4); Le reggie di Parnasso e i dizionari Fanno ai digiuni passegger le spese; V'ha del Fabrin gli eterni comentari, Del Dolce i florilegi e le contese, Nell'inchiostro Ruscelli si trastulla, Citano i Greci e non intendon nulla.

Vi son maestri di cucir perfetti,
Maestri di musaico ancor più rari,
Maestri d'oglie e di manicaretti,
D'ingredïenti or dolci ed or amari;
In un balen rattoppano terzetti,
Scaccheggian stanze, impastan quadernari;
D'argano in guisa un macchinoso ingegno
Tira le rime e fa venirle al segno.

Quivi l'estro poetico si vende
In certi fiaschi, ed ha color di vino;
La sua dose a contanti ognun si prende,
Fuor vi si legge scritto: Estro divino.
Un focolar, dove il febéo s'accende
Foco animoso, affitta un indovino,
Ch'ove non è, trova talento, e giura
Di poter dare a chi non l'ha natura.

Tu rideresti a rimirar la gente
Tutta far atti strani e pellegrini:
Chi si gratta con mano impaziente
La cuticagna, e si scarmiglia i crini;
Un morde i diti con rabbioso dente,
Rode un l'unghie, e fa biechi occhi canini;
A Pégaso fan voti e al biondo Dio;
Ma Febo è sordo, e Pégaso restío.

Poc' oltre a questa disperata razza
Si va nel chiuso ed intimo ricinto.
La porta che conduce nella piazza,
Gotico ha l'arco, e tutto il marmo è finto.
Vedi bastarda architettura e pazza,
Tutta di gusto e d'ordine distinto:
Un vecchiarello vi sta in guardia, e grida (5):
Qui la perfetta poesía s'annida.

Molt' altri nondimeno hanno le chiavi
Di questa porta, o almen di quella dietro,
Dove i poeti entrano sol più gravi,
Che di soppiatto aman la rima e 'l metro.
Molti maestri e baccalari e savi,
Il Patrici, il Fioretti, il Castelvetro (6)
D' aprir la vena altrui vanto si danno,
Ma coscïenza di cantar si fanno.

Perchè, diss'io, voi non mettete il passo,
Dove tanto invitar gli altri v'alletta?
Con sopracciglio rabbuffato e basso
Rispose il Castelvetro: A te ch'aspetta?
Noi dando leggi, od illustrando un passo,
Mutando un punto in una linea retta,
Facciam gran tomi su le rime altrui,
Ma di rimar lasciam l'impaccio a vui (7).

Seguir voleva, e promettea dottrine
Da far un uom poeta a suo dispetto;
Ma dal Minturno fu chiamato in fine
A spiegar d'Aristotele un precetto.
Egli aguzzando le pupille fine
Sentenziò che il testo era scorretto;
Empiè di raziocinj un foglio intero,
Tutto concluse poi citando Omero.

Bello era udir le dotte quistioni
Che si movean da que' legislatori:
Dove l'accento abbiano i versi buoni,
Se rimin drittamente allori e fiori.
Si pesan le metafore ed i suoni
Co' bilancin degli orafi migliori:
Fra ceppi e nodi e mille leggi anguste
Pongon gl'ingegni al letto di Procuste.

Gl'ingegni nati ai liberali studi,
Nati a poggiar dove gli spinge a volo
L'aura divina, ivi di penne ignudi
Van serpeggiando, o van radendo il suolo.
Di lime il loco è pien tutto e d'incudi;
Ogni fucina ha di que' Bronti un stuolo;
Nè un verso v'ha, per quanto suoni e splenda,
Che bello sia, se il fabbro non l'emenda.

Non mi fu tosto quivi entrar concesso
Da quella guardia inesoranda e dura,
Chè venne lor qualche sospetto messo
Ch'io lieta avessi e facile natura:
Onde convenne ad impetrar l'ingresso
Usar d'una poetica impostura,
E dissi come mio certo sonetto
D'un grecheggiante stitico perfetto.

Si spalancò la consapevol porta
A quel rabbioso e venerato stile,
E mi fe' scuse quella gente accorta,
Se creduto m'avea poco gentile:
Così nel parco entrai, quando già sorta
Era l'aurora, ed era appunto aprile;
Chè in quel loco null'altro più s' onora,
Che il verde aprile e la nascente aurora.

Chi mi darà canto sì basso e indegno,
Donde rubar potrò versi sì duri,
Che adombrar possa quello stranio regno,
E il nome dir di mille vati oscuri?
Voi reggete la penna e voi l'ingegno,
Che all'alta impresa par non s'assecuri,
O de' moderni lirici danteschi (8)
Voi gravissimi geni pedanteschi.

Tutta era piena di cantor diversi (9)
All'edifizio intorno la gran corte.
Cantano tutti; e qual vi piagne in versi
Tutto ridente la crudel sua sorte;
Chi vi danza, e nel fango ha i piedi immersi;
Chi si dà per metafora la morte;
Un per l'aerea imaginata Diva
Col ventre sazio di languor sveniva.

Chi non sapendo che cantar, pur canta Senza contrizion salmi dolenti;
Chi la virtute come bella e santa,
Senza ch' ei la conosca, lodar senti;
Chi nell' Arcadia di nodrir si vanta
Cento in riva d'Alféo destrieri e armenti,
Che in casa mangia poi pane e coltello,
E viaggiando va su l'asinello.

Altri v'avea che della poesía
Alle cose celesti alzano il canto,
E gli alti dogmi di teología
In canzonette di trattare han vanto.
Chi rende anacreontico Isaía,
Chi rima tutto l'Evangelio santo,
Chi con Mosè pel mar corre attraverso,
Chi resta poi con Faraon sommerso.

Ma chi ridir potria di quella gente
L'uffizio vario e il numero infinito?
O quanti, o quanti ivi vid'io presente,
Che di buon vati han qui volto e vestito!
Quanti d'Arno e di Tebro e del potente
Re de'fiumi v'avean seggio gradito!
Quanti d'Italia tutta e notte e giorno
Assordan l'aria e l'alta reggia intorno!

Sorge superbo il gran palagio antico (10)
Di quel vasto cortil locato in mezzo,
Fabbricato in un sito non aprico
Da Guinicello e da Guitton d'Arezzo (11);
Poi d'altro gusto all'età scorsa amico
Rifabbricato dal Marin fu mezzo:
Molti nel fin fur del secento insieme
A compier l'opra con fatiche estreine.

D'ordin mezzo latin, mezzo toscano, E tutto rozzo in prima fu costrutto; Con frasche, con festoni a mano a mano A logge, a colonnati fu ridutto:

Poi di questo e di quel preso il più sano, Rimodernossi, e fu tra bello e brutto; Ma il bel d'altronde fu rubato intero: Il rimanente gli architetti il diero.

V'è un miscuglio d'incolto e di pulito (12),
Di vecchio e novo, infin di ben, di male,
Che a conto fatto e a computo finito,
Cattivo è tutto e niente naturale.
Con forme petrarchesche v'è cucito
Un certo novo stil municipale,
Vero con falso, poesía con prosa
Giungonsi a far non si sa ben che cosa.

Si vede nel palagio a loco a loco Qualche fessura andar per le pareti, Reliquie ancor di quel terribil foco Che vi poser più volte i buon poeti. Nel cinquecento ebbe a crollar per poco Se non veniva l'Achillino e il Preti, Con que' di gusto oltramontano a mille, Seguendo di Parténope l'Achille (13).

Da Zen più tardi ebbe più forte scossa, Da Ghedin, da Manfredi e da Maffei, Che coi Zanotti e Lazarino han mossa L'ultima guerra ai vati filistei. Giunsero al lor drappello ardire e possa Bassan, Frugoni ed i duo Fabri miei, Con quanti Italia ammira oggi più degni (14) Della posterità nobili ingegni.

Incontro agli urti pur in piè si tenne, Anzi a coprirre gli scoscesi pezzi Un buon soccorso d'oltramonte venne, Che tutto ornollo di moderni vezzi. Burò, trumò, bei gabinetti ottenne (14) All' oro, al minio, alla vernice avvezzi; Benchè di questi pur n' ho vedut' io (15) Ornar l'albergo della dotta Clio.

Anche là dentro v'è una stanza cieca, Perch' ivi in odio suol aversi il lume, Dove intravidi una biblioteca Che il falso gusto ha di guardar costume: Di marrocchino e pergamena greca Con bei fregi è vestito ogni volume, Tutti divisi e a color varj tinti, Siccome in classi varie son distinti.

Di numero maggior son gli Animosi (16)
(Del secolo trascorso i pazzi intendi);
Qui son gelide fiamme, umor focosi,
Che bagni ardendo e zampillando accendi;
Qui tra gaudi crudei, pianti giocosi,
A morir vivo, a viver morto apprendi,
A cangiar l'alma in Mongibello interno,
Ad essere beato nell'Inferno.

Presso a' libri v'ha pur cose assai rare,
Come soglion vedersi ne' musei;
Cangiate in perle v'ha lagrime amare,
V'ha cuori divenuti mausolei,
Gli astri in delfini, il ciel converso in mare,
Flutti del Tago son biondi capei;
La bocca di rubini è fatta vaso,
I denti gemme, ed obelisco il naso.

Il poco lume e la minor mia voglia
Legger vietommi tanti nomi e tanti;
Ma vidi pur che dentro quella soglia
Questi tomi eran più grossi e pesanti;
Quanto ognun d'essi scriver possa o voglia
Empie un volume, e comprasi a contanti:
Molto di Testi e di Marini molto
Manca colà, chè Febo se l'ha tolto.

In altra parte erano gli autor gravi,
Bembeschi al nome ed iscipiti al fatto;
Co' raccolti da te, Ruscel, ti stavi
Per rime no, ma per rimarj fatto.
Quai brodi sciocchi, e lattovar quai bravi,
Quai gelatine di Petrarca han fatto!
V'eran gli avoli pur di que' ch'or vanno
Dante seguendo, e il suo cammin non sanno.

Il cantor immortale d'Ugolino (17)
È cigno in Elicon, chi no 'l riseppe?
Ma Dante ch'ogni verso ha d'oro fino,
Dante che tutto disse e tutto seppe,
Che cantò in senso altissimo divino
Pape satan, pape satan aleppe;
Dante dottor, teologo e profeta,
Fa ognor più d'un ridicolo poeta.

Senza natura il seguon mille stolti,
Ch' han repleta di bolge ogni canzona,
E fuor che introque, e lo mio duca, e i colti
Del bel paese là dove il sì suona,
E le berze ed il sene, e peggior molti
Tai rancidumi, non han cosa buona;
Ma perchè al peggio s'appigliar di Dante,
Credono aver di lui ambio e portante.

Quanti libri di quelli eran non tocchi,
O letti solo nelle prime carte!
Quanti per loro stampatori sciocchi
Fallîr a un punto, o abbandonaron l'arte!
Quanti tuttor, se tu gli volgi o tocchi,
Han mirabil poter d'addormentarte!
O sornacchiare o sbavigliar ti fauno
Più che l'oppio e i papaveri non sanno.

Ma di sì lungo numerar già stanco,
Lascio quel tetto e spacciomi di botto,
Lascio de' vecchi l'opere da un fianco,
I versi monacali un po' più sotto,
I versi de' devoti al lato manco,
Que' de' principi al destro, e vo' di trotto
Dicendo a te, magnanimo mio Λndrea (18):
Nessun de' tuoi, molti de' miei v' avea.

Poi ch'ebbero con debita onoranza
Riverita madonna i messaggeri,
Trar concesso fu lor da quella stanza
Quante Raccolte avessero mestieri.
Tanta di quelle avea quivi abbondanza,
Che n'ebbon caricati otto somieri,
Senza i sonetti e le canzon volanti,
De' quai ne caricarono altrettanti.

Così di corte e di lunghe armi istrutti,
Preso comiato, si partiro alfine;
Per calli obliqui e vicoli ridutti,
Fuggendo del buon gusto ogni confine,
Dove cadríano in contrabbando tutti,
Quai portator di merci clandestine,
E senza bocca aprir, nè dir parola,
Tosto impesi verríano per la gola.

Cauti pertanto e per le vie più morte
Via via trottando a Cacoete vanno,
La qual con esso il campo e con la corte
Di lor venuta stavasi in affanno;
E se venir si vegga alcuno a sorte,
Dall'alture d'intorno spïar fanno:
Quand'ecco appar, ecco s'avanza e giunge
Un asinesco polverio da lunge.

A questo certo ed infallibil segno
Conoscono i dolcissimi parenti.
Soccorso, un grida, ecco soccorso, e in segno
Dispiega il bianco moccichino ai venti.
Ma già s'ascolta, che son giunti al segno,
Ragliar dappresso e calpitar giumenti;
Ognun va incontro, dove il suon più raglia,
Alla superba e ricca vettovaglia.

CANTO TERZO

Come si gettan dentro d'uno stagno
Passando l'oche o l'anitre loquaci;
Quand'hanno visto lo sparvier grifagno;
Sopra loro spiegar l'unghie rapaci;
O come sbuca dall'agguato il ragno
Su la tela a ghermir le mosche audaci;
Tal si gittâr ... Ma l'alto mio concetto
Già non adegua un così basso obbietto.

Qual l'aspettata barea padovana,
Quando ricolma da Venezia arriva,
Dal lento fune e dalla magra alfana
Tirata a stento del portello in riva;
L'assale di facchin torma villana
Per trar le merci e scaricar la stiva;
Chi cesta e cassa e chi valigia afferra,
Nè lascian pure che tu smonti in terra:

Tal que' vati assalîr somieri e some Per carpirne i tesor tutti in istante; Ma visto poi di Cacoete il nome Segnato in quelle, non osâr più avante. Udía dal messo il quando venne e il come La Dea con serenissimo sembiante, E di gran feste e di più laute spese Volle esser anco agli asinei cortese.

E tosto scaricata la bagaglia,
Furon le balle al suo cospetto offerte;
Chi scioglie e sgruppa, chi districa e smaglia,
Sin che son tutte agli occhi lor scoperte;
Nè Bolgian vede mai, nè Sinigaglia,
Quando han le fiere al miglior tempo aperte,
Gioir tanto e affollar Turchi ed Ebrei,
Come i soldati fean cacoetei.

POEMI DIDASC.

La Dea temendo il militare insulto,
Distribuir la munizion fe' tosto:
Secondo ch'è ciascun giovane o adulto,
È l'arme a tutti ed è l'arnese imposto.
Ma d'improvviso via maggior tumulto
Sorge d'estro guerriero in ogni posto;
Ogni suono, ogni metro, ogni favella
Grida battaglia, e l'inimico appella.

Ma non sì grato è il suon delle monete,
A chi dedica un libro od un poema,
Come quell' alto grido a Cacoete
Bel testimonio di virtù suprema:
Andiamo, eroi, gridò, meco correte
A far la prova di valore estrema:
Disse, e in un punto il vasto campo invia
Gravido di sonante poesía.

# RACCOLTE

# CANTO QUARTO

Chi mi darà la voce e chi la lira
Degna d'arïostesco alto principio,
Per dir più grave incendio d'armi e d'ira,
Che quel d'Orlando, d'Annibál, di Scipio?
O voi poeti, o mici fratei, qual dira
Furia ha ciascun di noi fatto mancipio;
Sicchè invan sempre incontro al mal che piace
l' vo gridando pace pace?

Ah Italia, ahi terra, ov' ogn' invidia alberga
Contra chi poggia per valor d' ingegno!
Miser colui che sovra ogni altro emerga
Primo giugnendo al destinato segno!
Invano di grande ala arma le terga,
Iuvano ha i venti ed ha le nubi a sdegno:
Da ogn' ima valle, d' ogni oscura macchia
Qual palustre stridor dietro gli gracchia!

Nè fin che in sen della perpetua pace
Il travagliato spirito non posa,
L'implacabile mai latrar non tace
Incontro a qual che sia laudabil cosa.
Ma quando in marmo scritto fia: Qui giace,
Clemente è fatta ogni anima sdegnosa:
Suo nome intanto il freddo cener lassa,
E vincitore in ogni età trapassa.

Non creder no trovar mercè tra i vivi,
Maffei, per quanto a pro d'Italia sudi (1),
Onde a rigar da te van tanti rivi
Già diece lustri i culti ingegni e studi.
Un dì verrà, ch' io tardi prego arrivi,
L' ire a placar degli animi più crudi,
E l'opre lor, ch' oggi si chiaman dotte,
Ricoprirà di sempiterna notte.

Del ben oprar tu intanto al premio giusto Poggiando in ciel più ratto che colomba, Udrai tua fama dal bel seggio augusto Stancar qua giù più d'una chiara tromba; Pur sorridendo, che il tuo freddo busto Veneri, e baci il pellegrin la tomba: Verona allor, piangendoti partito, Le tue memorie mostreragli a dito.

Ma dove scorro, e donde mi riscaldo
A dir di ciò che il mio pensier non giunge?
Già mi rovina, se no 'l tengo saldo,
Tanto il destrier dalle Raccolte è lunge.
Dunque tornando, come l'uom sia caldo
I' vi dicea, se dotta invidia il punge;
Or delle dotte invidie e letterate
La più calda a mirar meco vi fate.

Ecco s'avanza del nemico a fronte
L'esercito crudel delle Raccolte.
All'apparir dell'odïato monte
In verso bestemmiar le turbe stolte.
Venivano a torrenti ardite e pronte,
Di qua di là, di su di giù raccolte:
Quando fur presso a dar nel crudo assalto,
Si diede il segno, e il popolo fece alto.

Suonâr cetere, flauti, arpe e vïole;
Benchè pur vi s' udì qualche trombetta;
Chè non sonetti e non canzoni sole,
Ma un poemetto le Raccolte alletta:
La cornamusa pur entrar vi vuole,
Chè l'egloghe fan l'opera perfetta;
Battuta la raccolta, alla sua insegna
Ciascun s' aduna e fassi la rassegna.

Il battaglion dell'Imenéo davante
Giva folto e superbo alla tenzone.
Gli anelli di smeraldo e di brillante,
I nodi d'oro e le virginee zone,
Il rossor, il pallor, l'occhio tremante
Eran fregi guerreschi alle persone.
Si vede nell'insegna alta e distinta
La Fedeltà, com'è tra noi dipinta.

Quel de' dottor vien presso in duo diviso, I medici son quei, questi i giuristi:
Ambo un ampio collare, ambo nel viso Han le speranze, e dentro il cor gli acquisti. Gli eterni allori del pastor d'Anfriso Ha lo stendardo a quei di Palla misti: Gli un due bilance, gli altri medich'erbe Nell'insegne mostravano superbe.

Qua veli con cilici ahimè pungenti,
Là chiome sempre bionde e sempre belle
Ornan la squadra de' cantor valenti
Di monache devoti e di ciambelle.
Nella bandicra in bianchi vestimenti
Ritratte han due fugaci verginelle:
Del lor fuggir fan lai, dicon pazzíe,
Gentilmente spruzzandovi eresíe.

Non lunge uno squadron movesi lento,
Che de' Predicator vive alle spese.
Di lagrime un vasello è l'ornamento,
Che a bello farsi ognun di lor si prese.
Di Demostene e Tullio il nome sento
Ir per le file ad animarsi intese.
Nel gonfalon rimirasi scoperto
Il Battista che prédica al deserto.

V' era, chi 'l credería? v' era una squadra
Di cantatrici e ballerine al soldo:
Parean con veste d'ôr ricca e leggiadra,
Come con la regal parve Bertoldo:
Chi ricorda una voce ahi de' cor ladra,
Chi un ritondetto piede manigoldo.
Han per divisa un pajo di stivali
Infra stromenti e carte musicali.

Innanzi molti con canzon volanti,
Con sonetti disciolti ivano sparsi,
D'usseri in guisa o di perduti fanti
Che vanno primi e soli ad azzuffarsi.
Già la rupe si veggono davanti,
Già son su l'erta i difensor comparsi;
Pochi gli credi incontro all'oste immensa,
Ma la virtute il numero compensa.

L'almo drappello intrepido e tranquillo
Nè torri alzò, nè fiancheggiò lo spalto,
Però ch'assai natura e 'l ciel munillo
In su quel poggio faticoso ed alto:
Onde non prima il barbaresco squillo
Udîr vicin del temerario assalto,
Le forti squadre al muro fur vedute
Non d'altro armate che di lor virtute.

Erano gente veterana, e tutti
Usati a veglie e a glorïosi affanni;
Di lunghi studi avean raccolti i frutti,
Vincitor della critica e degli anni.
L'età gli elmi e gli scudi avea ridutti
Di tempra invitta e non suggetta a danni;
Il Greco ammira, il Latin, l'Anglo, il Gallo,
L'itala gente che difende il vallo.

Con lunga barba e con rugosa faccia
Prima appariva il gran padre Alighiero,
Che dopo tanta età par si compiaccia
D'aver le forze e il vigor anco intero.
Ognun segue di lui l'antica traccia,
Ognun con lui si fa più franco e altero;
Presso ha Petrarca, indi Arïosto, un passo
Dopo di lor il Casa, il Bembo, il Tasso.

Nè l'Alamanni e 'l Ruccellai son tardi, E 'l Costanzo alla pugna e 'l Poliziano; Quei rastro d'ôr, questi arco d'oro e dardi, Gentil vincastro ha il Sannazaro in mano. Tu se' in altr'arme ed altri posti guardi, Chiabrera, e vicin fulmini e lontano; Altri altrove chi giovane e chi antico; Ch'io per troppo non dir più non ne dico (2).

L'epiche trombe e i litui di Parnasso
Destâr ne' forti eroi le nobil ire,
Mentre nel piano in suon languido e basso
Le Raccolte fean l'aria tintinnire.
Pur alle falde dell'alpestre sasso
Mosse l'armata senza sbigottire,
E con mani e con piè tanto s'affretta,
Che giunge in fine a tiro di saetta.

E senza più, volâr per l'aria intorno
Scagliate a mille a mille le Raccolte,
Talchè dal nembo si fe' scuro il giorno,
Qual per fumo o per polve alcune volte.
Credean color che al far in giù ritorno,
Sì fûro innumerabili e sì folte,
Avessero a schiacciar tutte le Dive,
E Febo e i vati su l'Aonie rive.

Ma i bianchi cigni che all'ombroso chiostro Volano intorno, e di Permesso all'onde, Molte per l'aria ne rapîr col rostro, Molte tra l'ugne ne portaro altronde: Parte di Borea fûro scherzo e d'Ostro, Parte in aria sospese, o tra le fronde; Ch'ogni Raccolta è sì leggera e vuota, Ch'agevole per l'aria ondeggia e nuota.

Il resto in giù così fiacco discese,
Che non lo sente alcun, nè se n'avvede;
Nulla i bei lauri, o l'alme fronti offese,
Ma degli eroi venne cadendo al piede.
Rabbia e stupor lo stuol nimico prese,
Chè ir vòto il colpo e la tempesta vede;
Onde tutta credea l'Aonia terra
Empier di lutto e terminar la guerra.
XXIII

Non però la poetica canaglia
D'animo cadde, o d'ardir venne manco;
Voglion provarsi a singolar battaglia
Pur con quell'arme che ha ciascuno al fianco;
Ma pria ch'io canti, di venir ti caglia,
O Musa, tu che fai lo stil più franco;
Te, seguendo l'antico epico rito,
A dirmi i nomi e i più bei colpi invito.

Trasse primo davanti un de' più degni,
Che strigne una Raccolta groelandese
Nata di chiari e troppo ricchi ingegni
Delle Raccolte nel natio paese,
Il qual per le provincie itale e i regni
Alle Raccolte tutte fa le spese,
E d'alcun nome di sua gente egregia
O poco o molto, o dentro o fuor le fregia.

Tutta l'armata lo ravvisa, e applaude
Alla Raccolta ed al guerrier temuto;
Ei si fa bello alla comune laude,
Nè d'altri vuol che da se stesso ajuto;
Accompagnar lo vuol però la Fraude,
Ond'egli un tempo ha buon servigio avuto,
Quando i versi d'altrui diede per sui,
O quando i suoi diede per versi altrui.

In sembiante pacifico ed amico
Si fece presso ai difensor del monte,
Chiamando a nome messer Lodovico
Biconosciuto alle fattezze conte:
Non vengo, disse, e non vi son nimico (3);
Onoro anch'io l'Eridano, e quel ponte
Che il nome tolse dall'oscuro lago,
E di seguirvi in poetar fui vago.

In questo libro ho molti versi vostri,
E molti miei simili ai vostri in tutto;
Perchè l'ingresso a me si nega e ai nostri,
Che il medesimo han pur salvo-condutto?
O rinegate i vostri sacri inchiostri,
O date a noi d'avervi amato il frutto:
De' vostri fidi e buon seguaci il coro
Star con voi debbe, o voi venir con loro.

Volea più dir; ma l'Arïosto: Assai,
Rispose, a questo stil ti riconosco;
Spacciati, il piè qui dentro non porrai,
Chè nulla a far le tue Raccolte han nosco.
I versi tienti, che rubati m'hai,
Guasti per te sì, ch'io non gli conosco;
Degna in Italia imitatrice schiera
Ho senza te: tu alle Raccolte impera.

XXIX

Arse di rabbia e di furor poetico
L'assalitore a quel beffar satirico:
Tu non sei l'Arïosto, ma un eretico
(Gli disse in tuon tra teatrale e lirico);
Ma ben saprotti dell'umor bisbetico
Guarir con questo recipe spargirico:
Disse, e maladicendolo a due braccia,
Il gran volume gli balestra in faccia.

Con tanta furia ed impeto gittollo,
Che quel per l'aria, ed egli andò per terra,
Dando sì grave e rovinoso un crollo,
Che ne sonò tutta l'Aonia terra,
Di ch'ei rimase lungo tempo frollo,
Senza poter levarsi più di terra:
Ribatte l'altro il colpo, e vi rimedia
Con un prolago solo di commedia.

Al cader del campion sopra la sabbia Levossi un grido tra la sua battaglia, Che digrignando i denti per la rabbia Stretta in drappel contra l'eroe si scaglia: Ma l'Arïosto lor grattò la scabbia, Gittando Orlando in mezzo alla ciurmaglia, Che gli schiaccia, gli storpia, gli stordisce, Come pietra fa d'un gruppo di bisce. Sottentran d'ogni parte alla barussa
A stormi, come mosche, a stuoli, a nembi:
Petrarchi e Danti alto chiamando a zussa,
Costanzi e Case e Castiglioni e Bembi.
Ogni occhio è bieco, ed ogni crin s'arrussa;
Piena ogni man, piene le tasche e i grembi
Di Raccolte in ottavo, in quarto, in foglio:
Ministra l'arme col Furor l'Orgoglio.

Oh quanti fur che di salir tentaro
Con piedi e man su per l'alpestro fianco!
Di vincer tutto e di poter speraro,
Com'hanno lieve il celabro e il cor franco;
Ma ognun dal peso natural del paro
Fu vinto all'ardua impresa, e venne manco:
Tal sale e corre, e già le cime afferra,
Che un piè gli smuccia, e dà di colpo in terra.

Ma l'Invidia che giva in ogni banda
Or l'Arcade attizzando, ora il Cruscante,
Del Chiabrera in sembiante adorna, e manda
Un nuvoletto a un vecchio vate innante:
Fugge la larva, e il vate s'accomanda
Per arrivarla alle non ferme piante:
La larva poggia e vola; egli l'incalza,
In sul più bel giù cade dalla balza.

Un gía tra fasche e gineprai nascosto,
Benchè ne fusse scorticato e punto,
Sinchè furtivo a un solitario posto,
Dove la guardia si dormía, fu giunto.
Tra rose stesi e pien di vino e mosto
Eranvi in guardia il Berni e il Molza appunto,
Ch'aman di star fuor di tumulti e guai,
Di sonno e d'ozio non satolli mai.

Quando sdrajati videli su l'erba,
Disciolse un voto alla Pedanteria,
Dicendo: O Dea, non ti mostrare acerba
Al tuo più fido adorator che sia;
Se la preghiera mia non è superba,
Se ti fei don della Raccolta mia,
Se per farla fui prodigo d'argento,
Che tu mercè men renda, ecco il momento.

Auspice te, più nobil colpo io faccio,
Che non alcun de' nostri nella valle:
Tolgo i tuoi servi, i miei fratei d'impaccio,
Apro di Pindo e d'Elicona il calle.
Mentre parlava, il Berni scosse un braccio
Così dormendo, e volse un po' le spalle,
Come sovente suol far nom che sogna:
Quei tace e trema, e di fuggirsi agogna.

Sognava appunto il Fiorentin d'Orlando,
E vederlo d'altrui man gli parea
In vil gaglioffo tramutato, quando
Ei sì gajo e gentil fatto l'avea.
Però l'insulsa faccia abbominando
Quel cruccioso atto involontario fea;
Onde l'assalitor smarrito e perso
Trema, e va per la rupe giù a riverso.

Chi qua, chi là precipita, chi sdrucciola,
Chi rotte l'ossa, chi la pelle ha lacera,
A cui schiaccia la testa, come succiola,
A cui la pancia un tronco, un sasso lacera:
Tutti ne van, come una rima sdrucciola,
Di su di giù con la persona macera,
Percossi da cento arme epiche e liriche,
Da tragiche, da comiche e satiriche.

Corre al periglio Cacoete insana;
Ma, com'uso è di Dei, cangia le spoglie (4):
In un ottavo si raccorcia e spiana,
In mille carte il corpo feude e scioglie;
La pelle si fa un'arida membrana;
Muscoli e nervi in cordicette avvoglie;
In caratteri e in cifre il sangue stempra,
Che d'atro inchiostro e d'altra bile ha tempra.

In quel libro trasformasi e si copre,
Ma tutto l'empie della sua possanza:
L'ottavo grosso e greve ha con cert'opre,
Che vengon di Lamagna, somiglianza:
Di critico venen tutto il ricopre,
Di poetica invidia e di burbanza;
Le bave entro vi stilla di sua bocca,
Che guai dov'egli passa e dove tocca.

Tale invisibilmente in man si caccia
D'un suo fedel, che come il sente e strigne,
Arde, sbuffa, dimenasi, si sbraccia,
Spumando come cane che digrigne:
Così 'l movon, così voglion che faccia
Le pesti caccetiche maligne,
Onde per entro all'ossa e alle midolle
Il venefico umor serpe e ribolle.

Come pedante se romor lo sturba,
Che per gli scanni ascolta, e per le panche,
Piombar sopra sel vede l'umil turba
Tremando tutta, e con le facce bianche;
Quel ruggendo ogni crin mesce e conturba,
Deschi sconvoglie, batte spalle ed anché:
D'urlo e di pianto fa sonar la scola
La scarmigliata e pesta famigliuola.

Con rabbia tale e con maggior si slancia
Colui col libro micidial tra l'ugne:
A quel bieco occhio, a quella rossa guancia
Ognun gridava: Guarda che ti giugne:
Tutti dan loco, e non istanno a ciancia,
Chè del gran colpo gran disío gli pugne;
Quegli innalza il volume e l'arrandella:
Ahi, Muse, il ciel vi guardi le cervella!

Va per l'aria il pestifero volume
Stridendo, e sembra fulmine che caggia:
Tremano i lauri, si conturba il fiume,
Gemono i cigni, oscurasi ogni piaggia;
Ma vide Febo con l'eterno lume,
Onde ogni cosa penetrando irraggia,
Quel ch'egli cela, e con disdegno rise,
L'arco impugnando onde il Pitone uccise.

L'atto mirava la schiera immortale

Delle Muse e de' vati intorno Apollo:

Ei l'infilzò per l'aria con lo strale

Come buon cuoco fa colombo o pollo.

Volò la freccia con sì rapid'ale,

Che contra l'oste, onde venía, tornollo:

La punta, il fischio, il lampo ha lo stral seco;

Chi ferì, chi stordì, chi rese cieco.

Il ferro è di divina arte lavoro,
Come di pianta pur divina è il fusto:
Questo tagliato dal délfico alloro,
Quel da ragion temprato e dal buongusto;
Il fabbricar la novita e il decoro,
Il sublime con essi, il vero, il giusto,
Giudicio, varietate e bel sapere
Con le grazie più candide e sincere.

Onde lo stral tanta virtù concepe,
Che in terra e in ciel arme non ha più invitta:
Convien che il libro in molte parti crepe,
Poichè la punta ha nel suo corpo fitta;
Al suo scoppiar stomachi, teste ed epe
A manca vanno sfracellate e a dritta:
Buon per te, Cacoete, che non puoi
Morir così, come facciamo noi.

Al puzzo attossicato, alle percosse,
Ma via più al fulminar della saetta,
Per terror tutto il campo ostil si scosse,
Da tutte bande via fuggendo in fretta;
Ma un novo nembo dalle cime mosse
A compier l'apollinea alta vendetta:
Il nembo è di volumi antichi e dotti,
Che su i fuggiaschi piovono dirotti.

Dal febéo tempio, onde son tutti accolti
I monumenti de' cantor divini,
I bei poemi, i canzonier son tolti,
E l'opre de' Toscan, Greci, Latini:
I più di loro in duro cuojo avvolti
Con borchie, con fermagli, con uncini,
E i più vecchi vestiti d'asse grossa,
Che dove giungon, ne dan nuova all'ossa.

Questa fu peggior giunta alla derrata,
Che fu proprio a vederlo un finimondo:
Beato chi la gamba ebbe spacciata,
E intero giunse dalla cima al fondo,
Quella pioggia cadea sì disperata,
Che tutto il colle in un balen fu mondo,
E la pianura tutta di nimici,
Di quei s' intende che fur più felici.

Cantan le Muse su le cetre d'oro
Co' divin vati l'immortal vittoria,
E per chiaro trofeo molti infra loro
Ne fan poema, oppur ne fanno istoria.
Ma giunto è al fin già l'epico lavoro,
Sento che alcun ritornami in memoria:
Io 'l so, ma come il Vegio ed il Camillo (5)
Se non v'aggiungo non sarò tranquillo.

I vincitor fuor escon del ricinto
Co' lauri in fronte a ripurgare il colle:
La morta turba via dal campo vinto
Su cento carra ai cenni lor si tolle:
Dentro il fiume d'obblio tutto fu spinto
Il gran carname della gente folle,
Mentre i feriti allo spedal sen vanno,
Chè letto e stanza già i poeti v'hanno.

Ma i mucchj immensi di Raccolte sparse A pizzicagnol vanno, a pesciajuoli; Parte a trionfo in gran falò son arse, Molte riposte in lochi immondi e soli; Alle tolette non ne vanno scarse Per chiudere capegli e far ricciuoli: I focolari n'hanno, i bottegai Da involger merci e inviluppar danai.

### ANNOTAZIONI

- (1) Intorno alla metà del passato secolo si pone la invenzione delle Raccolte, perchè allor venne al colmo il pessimo gusto in poesía, e perchè in quel torno o poco dopo cominciò l'uso delle Raccolte.
- (2) Due famosi capi della scuola corrotta e seguaci del Marini, benchè dotti fossero ed ingeguosi uomini, com'esso era.
- (3) La metà del nostro secolo può dirsi l'epoca in cui dominarono le Raccolte più che mai.
- (4) Può attribuirsi l'uso di celebrar nozze con versi al Marini principalmente (sebben qualche esempio raro n'abbia il secol migliore), avendo egli solo dieci e forse più poemi divulgati in tal argomento, senza parlar de' sonetti, ec. Nel che però meno è reo di noi, non avendo avvilite le Muse, come oggi è usanza, in vulgari nozze, ma innalzate avendole a cantar quelle de' principi e gran signori.
- (5) Non è il raccoglier versi ciò che condannasi, nè il far tali Raccolte per nozze o per altro; ma sì l'abuso di tali Raccolte, e i versi cattivi che vi sogliono entrare. Di nobili e pregiate Raccolte ne vide anche il buon secolo, ma rade e di scelto stile, come furono il Tempio di donna Giovanna d'Arragona, e altre tali in lode di Lucrezia Gonzaga, di Livia Colonna, ec.
- (6) Fu stampata vent'auni fa incirca una Raccolta per lo maritaggio di un Ebreo in una dotta e illustre città di Lombardía, benchè poi non uscisse al pubblico per divieto di quel sovrano.
  - (7) Dalla Spagna gran parte venne allora tra noi Poemi didasc. 23

il cattivo gusto in comporre, siccome vennero molte mode spagnuole di cerimoniali, di abiti e di linguaggio per cagione della dominazione spagnuola stesa a que' tempi in tanta parte d'Italia. La fama di Lopez de' Vega si sparse per tutto coll'opere sue, e il Marini fu suo coctaneo, suo emolo, suo imitatore. Questi rafforzò poi la sua maniera di scrivere coll'esempio e colla pratica del francese Theophile, nel soggiorno che fece in Parigi. Il Vega nacque del 1562, e il Marini del 1569. Theophile morì nel 1625, e il Marini nel 1626.

- (8) Due notissimi invidiatori della gloria di Virgilio.
- (9) La Secchia Rapîta del Tassoni e il Riccio Rapito di Pope, eccellenti poemi burleschi, ma con imitazione scherzevole dell'epica gravità.
- (10) La Mitología di questo autore fa in un grosso tomo estesa ad esercizio della pazienza di chi lo può leggere. Uom favoloso, scrivendo di favole, che seppe in tanta superfluità di cose esser anche più superfluo in parole e in concetti. Vedi Apost. Zeno, Dissertazioni Vossiane, tom. 1, cap. 13.
- (11) Giuvenale fu il primo ad usar questa greca voce che suona mal vezzo o mal costume, e ad applicarlo all'abuso dell'ingegno nelle lettere. Fu stesa poi la significazione di questo vocabolo ad altri abusi; e quindi il Poeta la rappresenta come una principal deità che presiede a molte passioni umane, e in questo poema alla cattiva poesía segnatamente, come vedrassi.
- (12) Ecco gli abusi dell'arti in Atene, delle leggi a Sparta, delle conquiste ne' Romani e negli Spagnuoli; onde venne il lusso a corrompere i costumi degli Ateniesi, l'orgoglio a far odiosi gli Spartani, l'ambizione e l'avarizia ad infiacchire i troppo vasti imperj.
- (13) Alludesi al famoso disegno della Monarchía universale, attribuita a quell'Imperadore, e al figlio suo dagli storici e dai politici; e al disegno insieme del Cardinale francese di atterrare quella Monarchía, e di

cambiare il sistema politico dell'Europa, che in parte gli riuscì.

I primi sci versi di questa stanza leggevansi nelle prime edizioni come segue:

> Dianzi servito a Carlo Quinto avea A metter sottosopra l'Alemagna; Poi passò in Francia, e seco la tenea Richelien sempre in corte e alla campagna; Appresso alla stagion ch'io vi dicea, De' nostri vati diventò compagna,

> > (Gli Editori milanesi)

- (14) Questa città è del tutto ideale, come si vede, e alcime di queste idee sono prese dal dottor Swife, come pur altre da altri che non giova andar ricordando, protestandosi il Poeta di prender d'altrui facilmente e di facilmente confessarlo. Chi compone a diletto non è schizzinoso.
- (15) Noto è quel capriccio poetico, che nel concavo della luna pose i cervelli e le follie nostre.
- (16) Ecco gli abusi nelle scienze. Ognun grida che vi son troppi libri e pochi dotti. Ognuno censura e proverbia le scienze e gli scienziati non suoi. Tutti hanno di buone ragioni, e il Poeta ha qui la sua.
- (17) È cosa ad incredibile somigliante il numero di poeti e di poesie che ha prodotto l'Italia. Uno disse, dopo molte ricerche ed esami, potersi annoverare almeno mille poeti italiani che sono in luce, che han versi stampati, che fan tomi o libro. Ma non sarebbe impresa da savio il fare un tal conto. Basti sapere che una sola città delle men popolate e men grandi ha una Raccolta pubblicata in ottavo grande nel 1739 con rime di 136 poeti suoi. Questa è Ravenna. Or quanti n'avran Roma e Napoli, Venezia e Firenze, e tali altre primarie; e quanti saranno di tutte le città d'Italia, e quanti n'aggiugneranno i borghi, le terre, le castella, il monte, il piano, la terra, il mare, ec.

- (18) Nota che Serbatojo si chiama un luogo destinato dall' Accademia della Crusca a sue bisogne, ond'è parola elegante, e non tráttavi dalla rima.
- (19) Gasparo Scioppio, famoso critico tedesco, il cui furore giunse ad oltraggiare sino ai re colla penna mordace. Pietro Aretino è troppo noto. Il Barletta fu sul pulpito così celebre comico e satirico parlatore, che ne corse il proverbio: Non sa predicare chi non sa Barlettare. Il sno Quaresimale, stampato in Brescia la prima volta nel 1498 e poi ristampato in più luoghi, è più atto a scandalizzare che ad edificare, dice più d'uno scrittore. Oggi non fa nè l'un nè l'altro, perchè non si legge.
- (20) Questi tre uomini a chi giudica senza passione, e però ai posteri saran sempre in gran pregio per aver risuscitato il buon gusto in Italia con gl'insegnamenti e con l'esempio. Filicaja, Redi, Zappi, Lorenzini, Crescimbeni, Muratori, Guidi, Lemene, Maggi, Orsi e molt'altri sono molto benemeriti, non v'ha dubbio, delle lettere italiane intorno al principio di questo secolo, ma alcuni di essi hanno qua e là un sapor di seicento, al che mira quel verso della stanza precedente,

Che al principio mi fe' viso sì amico; altri sono prosaici, altri incolti, e tutti lontani dall'eccellenza a cui giunsero quei tre.

- (21) Il Tebaldéo si mette tra gli ottimi per una certa parzialità verso quel suo stile nervoso e quel suo pensar forte, non perchè sia veramente riputato tra primi.
- (22) Anche qui v'ha della parzialità nata di gratitudine. Ma chiunque ha senso per l'ottima nostra poesía, e legge i versi de' signori Giampietro e Francesco Zanotti, del signor Ferdinando Antonio Ghedini, e de' signori Alessandro e Domenico Fabri, diverrà certo loro parziale non men del Poeta. Quanto al signor conte Francesco Algarotti, qui s'intende parlarne come d'un celebre seguace di essi nelle sue rime più scelte.

- (23) Le Raccolte che noi censuriamo sono propriamente italiane, e non solamente gli antichi ne ignorarono il nome e l'uso, ma niuna nazione moderna l'abbracciò.
- (24) Altri abusi che riconoscono origine da Cacoete, o ne han padrocinio per la vanità di ben parere in cose d'ingegno. Le donne voglion esser dotte anch'esse, e non già qui si parla delle Agnesi, delle Bassi e di simili, ma d'una moda universale.
- (25) Volpi e Zanotti, i due più celebri professori di lettere delle due più celebri Università nostre, rappresentano qui tutta la buona poesía del nostro tempo.
- (26) Fu composto il Poemetto intorno al 1750, quando era il Marcscial di Sassonia principal capitano di guerra; ma uscì due anni dopo nella presente forma, essendo stato la prima volta stampato senza il suo compimento.

#### CANTO SECONDO

- (1) Tentò d'introdurre la stampería colà Ibrahim Effendi intorno al 1730, e vi riuseì, ma pochi anni potè sostenersi.
- (2) Questo pure della poesía amorosa è abuso italiano. I nostri antichi meritar potevano qualche scusa scrivendo tanto d'amore, poichè uscivano dalle tenebre della barbarie, accecati dall'altra peggior follía de' Cavalieri erranti, che sceglievano una bella dama ad impresa, suoi campioni facevansi, e all'altare giuravano nel ricever l'ordine, di difender col sangue l'onor di Dio e della lor Donna. Questa pazza superstizione era invalsa sì, che tutti i libri, le storie, i romanzi e le costumanze qua rivolgevansi, e la poesía ne fu piena. Ma in questo secolo non disdice egli e non mette nausea tanto puerile imitazione? Sette stanze però tutte sono di questo.
  - (3) Di cento mille rimatori italiani ponno annove-

rarsene novantanove mille amorosi, e molti di loro in grossi volumi. Basti ad esempio Lionardo da Capoa che compose sino a due mille souetti amorosi.

(4) Fu accusato il Crescimbeni d'aver composto cento sonetti amorosi, e par che sia desso a questo passo accennato qual custode d'Arcadia. Ma molt'altri han pubblicata somigliante opera maravigliosa. Certo è di preclare lodi colui degno, che sa farsi ben cento volte innamorato, in cento modi diversi, e cento volte cantando quattordici versi rimati, e di ciò far un libro. A tal segno di gloria nessuna nazione è ancor giunta.

# (5) E per poco dimandano perdono.

Frase straniera introdotta in Italia, come altre mode, sino a quel segno che merita derisione. È vietato il no colle donne, parlando massimamente; e quando pur debbasi lor contraddire, vuol creanza che dicasi, invece del no, dimando perdono: il che spesso vuol dire: Signora, io vi dimando perdono, se voi dite un solenne sproposito.

- (6) Vedi la nota 7 al canto primo. Dicesi che ancor regni colà questo gusto di poctare.
- (7) Tutte queste critiche son senza fiele, e per ischerzo fatte, non per ischerno. Chi conosce il Poeta, ben u'è persuaso. La nave d'Argo qui prendesi, perchè usatissima insegna di Accademie, non già per notarne alcuna in particolare.
- (8) Anche i gravi studi e le altre scuole s'ingentiliscono nelle colte nazioni, onde sperasi non dover applicare ali' Italia questa pittura.

# (9) Dall' araba magion, ec.

Chi non sa che gli Arabi sono i legittimi padri ed avi di quell'inumano filosofare che ancora in molte scuole più nascoste al mondo e alla luce tiranneggia e s'adora.

# (10) Un famoso guerrier, ec.

Non è questi un personaggio imaginario, e tratto qui senza buone ragioni: gli è un di quei molti che serivono per quel mal genio, il quale oggi spirito chiamasi di partito. Nè in verità Cacoete, o il cattivo gusto, o la pedantería, o il fanatismo, o la sofistica, o cotale altra più difforme bestia non ha ministri e sgherri più fedeli e più malefici di costoro. A buon diritto però il Poeta raccoglie in costui le qualità proprie di così fatta genía; cioè la rabbia di battagliare unita alla poltronería e alla ghiottonería, il dar nome a più libri, il lacerar le persone dabbene, il falsar testi, il procacciar brighe e nimici, l'afforzarsi di protettori ignoranti, accattar dottrina dagli amici e partigiani, alzar bandiera di settari, stampar tomi (accordandosi per guadagno co' librai) pieni di maldicenza, di cose mille volte dette, e ornati di dediche, di rami, cc. E troppo acconciamente però si compiagne appresso il destino d'Italia caduta, più forse che altro paese, in mano di questi Ulissi bugiardi e Ciclopi inumani e plebei. Ognun vede qui una imitazione del dottor Boileau nel Lutrin.

- (11) Apostrofare è voce usata per bisogno, e lo scherzo inira all'uso di varj poeti in altri tempi, massimamente di guerre, che canzoni e sonetti empievano di Italia mia, Italia, Italia; e può servire anche agli oratori, che in una chiesa talvolta non grande e dinanzi ad una scarsa udienza chiaman l'Italia in giudicio e a tribunale.
- (12) Non era giusto avvolgere i buon poeti, che talora si trovano nelle Raccolte, insieme co' rei, e alcuni amici del Poeta han voluto esser distinti.

#### CANTO TERZO

(1) La scuola si dice, cioè i seguaci, del falso, cioè dell'Aristotele disfigurato dagli Arabi, e poi dai Peripatetici.

- (2) S'attribuisce a Cacoete il cattivo gusto anche nell'arti, poichè nasce dall'amore di novità e dal prurito di superar gli altri; onde i confini del giusto e le proporzioni delle parti son violate, l'arte divien capriccio, e le buone regole universali son calpestate. Il Borromini autore di nuova e strana architettura, certi predicatori che diconsi di stil moderno, certi pittori nimici di semplicità e di paziente disegno, certi cantanti che suonano colla voce, e compositori che non descrivono cose e non parlano al cuore, son qui notati.
- (3) I giovani più facilmente, se non leggon da prima gli antichi, e se compongono senza freno, van fuor di via.
- (4) È già detto da molti che questi ajuti poco giovano a chi ha l'indole ben disposta, e nuocono a chi non l'ha.
- (5) Il Muratori, autor de' dne tomi in 4.º della Perfetta Poesía, fu assai benemerito al suo tempo del ristoramento delle buone lettere, siccome è stato un gran lume d'Italia, e può dirsi il padre della Storia italiana. Qui solamente s'accenna quel libro, come fosse di un gusto poetico non giunto ancora all'ottimo de' Lazarini o de' Manfredi, Zanotti, ec.
- (6) Anche questi sono scrittori per molti titoli valorosi. Vuolsi qui solamente inculcare a' giovani di non fidarsi ai precetti e a' precettori di soverchio, massimamente ove questi non siano gran poeti. È certo strana cosa, ma vera. Petrarea, Tasso, Ariosto non hanno scritto precetti di poesía, e questi nuovi maestri di poesía in gran tomi non hanno fatto un buon verso. Orazio ha data un'Arte poetica, ma col precetto e l'esempio, anzi più esempi che precetti.
- (7) Può applicarsi a tutti costoro quel che dice il Caporali dell'Atanagi, uno di cotal setta:

Uom che alle prose più che al verso nacque.

- (8) Il grecheggiante, di sopra alla stanza 22, e questi lirici danteschi sono coloro che abusano dell'autorità de' Greci e di Dante per riputarsi buoni poeti. Quante volte s'è udito dire per iscusa del più insulso poeta: ei danteggia, ei grecheggia.
- (9) Potrebbonsi qui citare gli autori e gli esempli di quanto contiensi in queste stanze. Ma ciò non è permesso in Italia senza grave pericolo del Poeta, quantunque ei miri soltanto all'utilità delle arti colla sua critica moderata.
- (10) Si accemnano le tre età delle nostra poesía viziosa. La prima ancor rozza; la seconda del seicento, gonfio e sregolato; la terza del principio del nostro secolo ancor mista di scoria. Così intendesi la stanza seguente, ogni due versi di questa applicandosi ad ognuna delle tre epoche.
- (11) Guinicello e Guittone, ec. A loro tempi siano pure stati mirabili, e oggi lo sieno ancora presso alcuni antiquari o cercatori di frase toscane; ma poeti grandi non saran mai certamente.
- (12) Gli ultimi due versi della precedente e quei della stanza presente dichiarano vicppiù quel cotal gusto non ancora perfezionato de' Maggi, de' Lemene, de' Muratori, de' Crescimbeni intorno al settecento, ch'ebbero il pregio nulladimeno di sgombrare i primi quella boscaglia, e d'aprir l'adito e la carriera ad Apostolo Zeno e agli altri nominati di poi. Vedi la nota 22 al canto primo.
- (13) Fu veramente il napoletano Marini l'Achille di questa guerra. Ma non v'ha Achille e non si fa mutar faccia ad un secolo senza grandi talenti. Così avesse colui resistito alla vanità di far setta, e non so se maggior poeta vi sarebbe stato giammai; il perchè nella stanza 38 è lodato.
- (14) Oltre a questi poteano molti altri nominarsi, ma troppo lunga e arrischiata era l'impresa, non credendo

il Poeta di far onore ai viventi colle sue lodi, e temendo il giudicio degli altri, se il riguardassero come parziale. Ei lascia dunque di far elogio de' viventi, come s' è guardato di censurarli.

- (15) Chi ha tentato di trasportar dalle lingue viventi nella nostra bellezze poetiche, è così degno di lode, come que' che le trassero dalla greca e dalla latina. Tra gli altri più benemeriti in cotal pregio ponno citarsi il conte Algarotti, il cavalier Paradisi, l'abate Parini; e tanto più, quanto la cosa è di pericolo piena e d'insidie. Chi troppo ama le cose straniere, e chi troppo le abborre; e gli uni e gli altri son persuasi di non dar nel troppo.
- (16) Gli Animosi sono i seicentisti in generale, non alcuna accademia che avesse a caso preso quel titolo, come i gravi che vengon poi son presi in generale.
- (17) Qui sembra ben chiara la differenza che fa il Poeta tra Dante e i danteschi. Ma l'autor della *Provvidenza* non è tra questi e tal altro.
- (18) Il sig. Andrea Cornaro della Ca Grande, gentiluomo veneziano, d'ogni cortesía d'animo e d'ogni ornamento d'ingegno fornito, a cui questo poemetto la prima volta fu dedicato ed offerto, stampandosi nelle sue nozze.

### CANTO QUARTO

- (1) La profezía comincia a verificarsi, ed è profezía che facilmente può farsi di tutti gli uomini veramente grandi. Pur nondimeno così arrabbiate furono le persecuzioni mosse contro al Maffei, che sembra degno d'esser prescelto dal Poeta, il qual più volte fu testimonio del venerar che fecero illustri e potenti stranieri la statua e le memorie di quel grand'uomo.
- (2) Questo verso dimostra la timidità del Poeta, perchè ei sa quanto sia difficile ancor lodando d'incontrar il genio dei più là dove ognuno abbraccia un

partito, adora un autore, professa una scuola, e ben s'intende ch'esclude ogni altra scuola e partito ed antore.

- (3) Il Ponte di Lagoscuro al Po presso Ferrara patria dell'Ariosto potrebbe metter sospetto che da lei venga la Raccolta groclandese. Ma di leggeri si scopre intendersi universalmente de' cattivi imitatori dell'Ariosto, che molti sono, e di molti n'ha ogni terra. Lo stesso vuol dirsi de' guerrieri Cacoetici che vengon dappresso, così dell'Arcade, del Cruscante, ec., cioè di qualche Arcade o Cruscante; poichè nella moltitudine v'ha sempre del popolo.
- (4) Questa idea, siccome alcun' altra di questo canto sono imitate. Vedi la nota 27 al canto primo.
- (5) È mirabile certo l'impresa di questi due scrittori che hanno aggiunto cinque libri o canti di loro versi ai divini poemi di Virgilio e del Tasso. Qual è maggior follía il creder que' due poeti bisognosi di supplemento, o il creder se stesso atto a supplire a que' due?



# L'OMBRA DI POPE

POEMETTO

DI

CARLO INNOCENZIO FRUGONI



## L' OMBRA DI POPE

PER LA NASCITA DEL PRIMOGENITO

DI

### MILORD HOLDERNESSE

Degna di nome e d'apollineo canto Volgea la Notte, che dall'alta Giuno, Cui son le fasce e l'auree cune in guardia, Mandata in terra, e fra mill'altre eletta, Il mio prode Signor d'Adria su i lidi D'alma prole beò; la sacra Notte De' fervid' estri e de' pensier felici Tacita madre, che d'argentea luce L'azzurro manto e la stellata chioma Oltr' uso aspersa, dell' eccelso Parto Per l'ampie vie del ciel ridea superba. Libero spirto, e de' soavi studi Fortunato cultore io nel riposo Del pigro mondo meditava i versi, Che son vita d'eroi. Su l'auree carte, Che le commosse immagini e i nascenti Carmi pronte a raccor stavanmi avanti, Dell'ore mute regnator tranquillo Il Silenzio pendea, mentre la dotta Vigile cura del nemico Sonno Da me lungi tenea l'umide penne, E i papaveri suoi stillanti obblio. Ma perchè uguale all'argumento illustre

Valor non era in me, come chi cerca Conforto altronde, e favellando segue I moti del desío, dissi: Oh se dato Or te mi fusse aver presente e destro, Pope, o divino cigno, o troppo presto Tolto all'inglese suol, reso agli Dei (1), Che tanto somigliavi! Ah se preghiera De' vivi laggiù scende, e se pur lice Risolcar l'onda che non ha ritorno, Lascia, o nato alle Muse ardente ingegno, Lascia per poco le secrete sedi, E da' be' mirti del ridente Eliso In questo cheto orror, che solo guarda La bianca luna, e delle conscie stelle Il vagabondo vigilante coro, Vieni, e m'inspira, onde il beato evento Da me cantato su le ausonie corde Ne' divin modi tuoi piaccia a se stesso. Ratto il Priego gentil volò, nè seppe La via negargli il tenebroso stagno, Nè la suprema in adamante scritta Legge de' Fati, che sul nero margo Rigida, sorda, inesorabil siede. Invisibili avea piume, che a tergo Gli pose Apollo, e d'invincibil forza Le armò contra il terror, contra i perigli Del vietato cammin. Vide i sereni Placidi campi, i lieti luoghi, e vide La grand'Ombra onorata, e la poteo Facile al desir mio nell'aure vive Fuori condur della quiete eterna.

Ella quassù lieve ascendea, varcata L'eburnea porta de' notturni Sogni, Donde dal grembo delle arcane cose,

360 DI POPE

Pieno dell'opre e de' destin venturi, Tornò a' compagni e alle dardanie prore Con la Cumea Sibilla il pio Trojano (2). Per l'agitato in ondeggianti cerchi Aereo vano il suo venir qual fida Nuncia precorse l'armonía di Pindo, Quella che uscendo, quando a Febo piace, Della lira direéa dal curvo seno, Suole udita bear mortali e Numi. Candido tutta la involgea dintorno Lume, che poi rompendo in larghe rote Piena di deità l'immortal Ombra Tale m'offerse alfin, qual grave e lieta In man la cetra, e su la chioma avendo La prima fronda di britanno alloro, Fra 'l maggior Greco e fra 'l maggior Latino

Siede e ragiona nell'elisia valle.

Me, che per onorarlo al suol cadea Vinto da riverenza, in dolce vista Per mano prese e tenne, e in me conversi Gli occhi vivaci, donde un doppio uscia Lucido, acuto, penetrante raggio; Tal per le vie della virtù visiva Tessute in sottil rete ardor m'infuse, Che mente nova in me, spirito novo Sorse improvviso, onde il nettareo suono Della sua voce, qual d'invitte navi Guerriero portator l'ampio Tamigi L'udiva un tempo, d'ascoltar fui degno, E degli Dei poco minor divenni.

Perchè, dicea, me, che in amabil pace Laggiù passeggio della elisia chiostra L'etere puro ed il purpureo giorno Sciolto da' sensi, e pur dell'Arti amante

POEMI DIDASC.

L' OMBRA 370 D'obblio nemiche, che vivendo amai, Perchè me chiami e prieghi or, che dovuto Alle giuste speranze e a' giusti voti Tenero pargoletto all'Adria in riva L'antica d'Holdernesse inelita stirpe, Vera d'eroi propago, orna e rinnova? Tu pur poeta sei; nè di te poco Grido sin laggin venne, ove altro cielo, Altro benigno Sol noi cinge e pasce Scarche del denso velo agili forme. Quanto di te fra i verdi lauri annosi Del sacro boseo, ove talor l'immenso Di Venosa Cantor meco s'asside, Non si parlò tra noi? Vede egli come Felicemente tu sul tosco plettro Porti i latini modi, e il novo stile Tingi dello splendor di sua favella: Sel vede, e il narra, e con piacer l'ascolta Il popolo minor dell'Ombre attente; E le tue lodi ed il tuo nome impara.

A questi detti, che poteanmi forse
Tentar d'orgoglio, arse l'onesta guancia
Di sincero rossor. Qual mai, risposi,
Di voi stessi laggiù tanta vi prese
Dimenticanza, che di me potesse
Venir parola da colui che seguo
Da lunge, adorator delle grand'orme,
Per cui volgendo in oro i di famosi,
Ebbe il Pindaro suo l'età d'Augusto?
Come non tutto l'occupò presente
L'alta tua gloria, o vate, onde negato
A quante in Pindo poi lingue fioriro,
Ebbero il Flacco suo l'angliche Muse?
Troppo a me doni; e qual chi sua ricchezza

Scorge da immenso pullular tesoro, Per donar largo impoverir non temi. Com' io te non dovea con caldo priego Chiamar da' tuoi bei seggi, or che i promessi Devoti carmi, e dal desío tardati, Che uscisser degni delle mie dimore, Alfin del mio Signor la nova prole Desta col bel vagire, anzi securi Dal nero dente dell'Invidia bieca Chiama nel puro aperto di, che primo L'aureo de' giorni suoi giro incomincia? Scrivo, tu ben tel sai, scrivo all'egregio Celebrato Roberto: a lui non sono, Tua mercè, ignote del meonio carme (3) L'eroiche forme, del tuo stil costrette Sentir le leggi ed il felice impero. Per te de' fiori d'Elicona sparso Filosofico ei corse alpestro calle (4) Su i forti vanni del febéo concento: Per te egli udì come d'un crin reciso (5) Con versi, che dettâr le Grazie stesse, Potea cantarsi l'ingegnoso furto; E per te quella infin, ch' eterna piove Dalle liriche tue sonore fonti, Ambrosia beve, che gli Dei non hanno. Or se tu parte in me spirar pur nieghi Del tuo bel foco, nè al mio labbro l'arti, Che a te for note, di piacergli insegni, Dove me tanto paragone aspetta, Che osar mai posso? Il ben avvezzo orecchio I degeneri versi a sdeguo avrebbe.

A questo mio pregar, cortese in atto L'Ombra sorrise, e lampeggiò tre volte Più che mai bella intorno: indi repente

L' OMBRA 372 Me rinvolgendo nel suo vivo lume, Come se nuda di corporeo pondo Me ad uom non data agilità movesse, Seco m'alzò per vie che al bel tragitto Cedean lievi e serene. Il breve solco, Che segnai seco pel celeste vuoto, Rapidamente precedean volando Le messaggiere dionée colombe, Che con noi ratto là drizzando l'ali, Dove il nato giacea nobil fanciullo, Si posâr su la cuna, e pria versati Vagamente su lui dal roseo rostro Fior molli e misti d'odorose foglie D'idalio mirto, alto silenzio imposto, Il colorato variante collo, Come intente ad udir, volsero a lui, Che riparlò l'armoniosa lingua, Che sola parleríano i Numi in terra.

Odi, o figlio, a dir prese, odi, o d'altero Padre delizia e dono, e nato appena Questa tua gentil alma or or partita Dal fonte eterno delle pure Idee Rivolgi al sacro ragionar de' vati. Come prime parlaro al chiuso in fasce Magnanimo Pelíde, a te primiere Parlin le dotte Muse: ad esse Giove Sul primo varco dell'uman viaggio Le vite degli eroi diede in governo. Questa, ove nasci e fai d'un vago germe Lieto il paterno generoso tronco, Almo garzon, non è, non è l'invitta Patria che al tuo natal dovea Natura: Da te lungi ella giace, ove a lei cento Ingegni ed Arti dolcemente in grembo

Nudre Minerva, ove Nettuno e Marte Dividono con lei l'onor dell'armi, E lo scettro dell'onde e il fren de' venti. Ma della patria cuna oh come il danno Ti compensâr gli Dei! Questa, ove nasci, È l'augusta immortal d'Adria regina; Quella che quassù parmi invitta e chiara Sorgere al par di lei, che sul Tarpéo Sedea donna del mondo, e del suo nome La sicurezza ed il terror ponea Su la romana consolar bipenne; Quella che per mutar lungo di tempi Da' saggi padri ne' miglior nepoti Grande e a se stessa ugual sempre rinasce: Sede d'intatta libertà, maestra Di felice consiglio, unica in tante Degli agitati regni aspre vicende, Che a tutti cara per antico esempio D'imperturbabil fè tranquilla tesse De' suoi destini l'ammirabil corso. Ma tu, figlio, non sai quanta prevenne Questi del tuo natal fausti momenti Fama del padre tuo, cui tutta ferve L'indole patria, e il natío genio in volto. Mentre occulto ancor eri, e dolce speme E dolce peso del materno fianco, Del Re, che tanta dal Tamigi spande Guerriera fama, messaggiero augusto L'accolser queste avventurate arene, Che ancor tutte il suo grido empie ed onora.

Quanta in tanto splendor di sangue e d'avi E di supremo onore in lui grandezza Vera di cor! Qual di modestia velo! Quanta di tratto e di gentil costume

L' OMBRA Amabil grazia, che spontaneo fea Il plauso universal venirgli incontro, E l'ossequio miglior che d'amor nasce! Qual candor d'alma! Qual pensar sublime! Qual di facondia dono! E qual d'aperte Ospiti soglie e di lodate mense Instancabile lusso! E qual da mille Faci imitanti il di per le sue stanze Diffusa luce e sfavillante gioja Nelle gioconde notti al genio sacre! Il piacer della vita, a' saggi caro, Seco abitar parea tra 'l nobil uso Delle fortune e il signoril disprezzo Del servo a' suoi voleri oro, che altrove Tiranno regna su le umane voglie.

Quale e quanto però nel dì, che solo
Tutti illustrar potea, non fe' vedersi,
Quando il real carattere, onde impresso
Dovea mostrarsi all' immortal Senato,
Vestía le sue parole e il suo sembiante?
Cinto di trionfal pubblica pompa,
Mirabil fu vederlo in giovin chioma
Coraggioso orator, mentre in lui ferme
La meraviglia ed il piacer tenea
De' gravi Padri le pensose ciglia,
Elette gemme di nestorei detti
Versar dal petto, e far parlando fede
Che aspettar gli anni non è d'alma eccelsa,
Vaga di cominciar dove son l'altre
Le vie di gloria di finir contente.

Figlio, sin dalle fasce intender mostra L'onor di tanto padre, e a lui sorridi. Anzi a conoscer la tua madre bella, Che a far più chiari di tua cuna i pregi Bennata germogliò bátava pianta, Impara, o figlio, con gentil sorriso (6): La bella madre tua, cui dier le Grazie Il rider parco e il favellar leggiadro; Diè Teti il dolce scintillar, che mette Dal vivo azzurro delle sue pupille; Tersicore i bei moti, Ebe l'intatto Fior della fresca età, Pallade il senno, I vezzi Citeréa, Giuno il decoro. Al felice favor delle sue cure Crescan gl'imbelli tuoi giorni immaturi. Ella teco s'assida; il suo t'instilli Tranquillo accorto spirito soave, Come Aurora in un fior molle rugiada: I tuoi sonni lusinghi: il breve pianto Tronchi sul labbro co' materni baci: Formi le incerte voci, e i vacillanti Passi assicuri. Ella vêr te da Gnido Que', che tanto somigli, alati Amori Volar vegga sovente, desïosi Teco d'aver sotto il suo vago ciglio Parte de' giuochi tuoi, de' tuoi trastulli.

Poi quando te fiorir di forze e d'anni L'anglico ciel vedrà, prendanti in cura L'Arti cultrici. Di Natura i doni Schiudansi in te, come in terreno aprico Si manifesta de' benigni semi La vital aura e la virtù natía. I tuoi grand'avi intendi; e poichè avrai L'antica fama di lor alte gesta Da tante e sì lontane età raccolto, Volgiti al più vicino e caro esempio: Studia il gran padre tuo, che può bastarti Per tutti solo, e d'uguagliarlo agogna:

L'OMBRA DI POPE 376 Prendi dall'opre sue la viva legge, Che della vita perigliosi e cinti D'aspre fatiche a te i sentier rischiari, E t'additi fedel come s'adempia Quanto attende da te, quanto aver dee Il re, la patria, e quel che chiudi e volgi Nelle onorate vene egregio sangue. Cresci, o nobil fanciullo; e già presaga De' tuoi splendidi eventi al sen ti stringa La Gloria nostra, e a rispettarti prenda L'instabile Fortuna. Oh quanta sei Giusta speme de' tuoi! Ma che più parlo? Me la notte abbandona: ecco dal Sole Omai, qual aureo innondator torrente, La settemplice madre de' colori: La nova luce a scaturir vicina Me d'alto fêre, e sforza i lieti alberghi D'Eliso riveder pien de' tuoi fati, Che taciturna ancor caligin vela. Disse, ein ciel sorse il giorno, el'Ombra sparve.

## ANNOTAZIONI

(1) Alessandro Pope, celebre poeta inglese, morì nel 1744 in età di anni cinquantasei. Questo Pocmetto su composto dal Frugoni nell'anno medesimo.

(2) Virg. Eneid. lib. IV. (3) Traduzione d'Omero fatta da Pope. (4) Saggio sull' Uomo e sulla Critica.

(5) Il Riccio Rapito.

Incipe, parve Puer, ritu cognoscere Matrem, VIRG. Egl. IV.



# IL VERO

POEMETTO

DI

CARLO INNOCENZIO FRUGONI



## IL VERO

## NELL' ACCLAMATISSIMO INGRESSO

DI S. E. IL CAVALIERE

## LORENZO MOROSINI

CREATO PROCURATORE DI S. MARCO NELL'ANNO MDCCLVI

Non ante vulgatas per artes Verba loquor socianda chordis. Hor. Carm. lib. IV, Od. 1x.

Vluse, figlie di Giove, ancor la fonte, Che con l'onda volubile de versi Va ricca di splendor, fervida d'estro, Tutta a me s'apre, e tutta ancora il petto, Vostra mercè, celesti Dee, m'innonda. E benchè già sul non curvato tergo Mi segga il grave sessagesim'anno, Ancor poeta sono, ed ancor destra Spirar mi sento in sen l'aura d'Apollo, Che seco porta su robuste penne La creatrice fantasia dovunque Cagion de' voli suoi degna la chiami. E certo se giammai con qualche nome, Più ch' altri illustre ed onorato in terra, Con glorioso ardir spiegai le piume, Cigno felice per l'ausonio cielo, Or è, Pierie Dive, or è, faconde Trionfatrici del nemico Obblio,

Che un nome eccelso per l'eccelso calle

Del toscano cantar ergo agli Dei.

Arduo segno a' miei carmi, alle sonanti Saette d'ôr della febéa faretra È l'egregio Lorenzo, il prode, a cui Il nome diè la Morosina stirpe; Pianta superba, che di lunghe etati Nell' antica caligine nasconde, Ferace ognor di generosi germi, L'auguste frondi e l'immortal radice. A nome tal su la pendice ascrea, Come improvviso occulto Dio vi scota, Tutti piegate l'odorose cime, Eterno onor d'eroi, vergini allori: Voi pur tal nome ripetete, o spechi, Sacri al dotto Silenzio; e fatel voi, Fonti di Pindo, ai duo gran Vati amiche, Tanto altero sonar, quanto ancor s'ode Il saggio Ulisse ed il pietoso Enea.

Mirate: ecco di là, donde alla luce, Lieta madre del giorno e de' colori, Schiude l'astro maggiore il rosco varco, Ecco si move, ecco a me ratto vola Da bianchissimi augei per l'aria tratto Di nitido cristallo ardente carro, Che folgoreggia, e il conosciuto aspetto Mi presenta d'un Dio. L'intatte membra Avvolge, ma non cela, argenteo velo, E fuor balena dal sicuro volto Forza di rai che tramontar non pave. Fugge, dov'egli appar, d'insidie dolci Il falso labbro instrutta, e i vizj usata Alimentar di mal offerto incenso La bilingue Lusinga, e seco fugge

La nocente Menzogna, a cui l'atroce Lingua cosperge di cerberea spuma Nemico di virtù l'empio Livore. Lo favoreggia il Tempo; e se lo guata Da lunga notte ingiurïosa oppresso, Con l'instancabil ricercar dell'ali L'ombre più folte sì dirada e rompe, Che, quanto ascoso più, tanto più bello Con la possente annosa man lo tragge Nell'aure aperte del negato giorno.

Egli, fermato il luminoso cocchio, Divinamente avanti me lampeggia Prima tre volte, e gli occhi miei sospende. Io son, poi dice, io son, ben mi ravvisi, Degli umani intelletti il primo obbietto, Io la fonte del bene, in cui l'umano Desío s' accheta, io l'immutabil Vero. Non io di colassù, dove m'alberga Nel beato sereno il tempio immenso De' Divi e degli croi, facil discendo; Nè le sembianze mie, che mal conosce, Al vaneggiante vulgo aprir mi degno. Venni a te, perchè udii che su le corde Della lira dircéa, cui diede Euterpe Il suono emulator de' chiari nomi, Un nome tenti, in cui spirar ben deggio Tutta la luce mia, talchè t'ammiri Questa e qualunque età, che fia col giro De' rinascenti secoli e del Sole L'obbliquo corso a misurar più tarda. Nè del Parnasso tuo, come mal sogna L'ignara turba, a me le verdi selve Ignote sono: amo le Dee sorelle; Con lor m'assido: amo i divin poeti;

384 IL VERO E, quando il caldo meditar li leva Sopra le basse terre e i frali sensi, Io tutto allor su le sublimi cetre Sotto splendenti immagini mi mostro, E con le belle somiglianze mie Di meraviglia amo ferir le menti. Grande impresa tu volgi. Io so qual alma Dal più bell'astro uscita a lodar prendi, Che dal gran Morosin fuor tralucendo, Divina parte del mortal suo velo, Celar non puote il suo natal celeste. Egli su l'are mie, che man profana Toccar non osa, sin dagli anni primi Giurommi fede; egli nel fido labbro, Egli nel fido petto, egli nell'opre Me, non timido, porta. Io nel suo core Imperturbabil regno; e tu che il déi Ne' tuoi carmi adombrar, mirami, e pensa Che tanto degne sorgeran le lodi, Quanto me tutte somigliar potrauno.

Disse, e su gli occhi miei nel pieno lume Di sua beltà rilampeggiar lo vidi; E tutta allor commossa, i' non so come, Da sè sentii l'impaziente lira Tendersi a maggior suon, tutta ondeggiarmi D'armonico tremore in man repente, Quasi miglior divinità l'empiesse. Ed io, di me maggior, già dalla forte Vetusta gente, già dall'alte gesta Onde tanto per gli avi in pregio crebbe, A lui volca, come per calle adorno Di domestico onor, scender col canto.

Ma no, rispose il Nume. Uopo non ave Costui da tanta origine disceso

Che della gloria sua. Perchè l'altrui Mal ti volgi a cercar? Sai pur che dono Di virtute non è, ma di fortuna Un illustre natal. E a chi fu dato, Pria che venendo nell'eteree piaggie L'indole incerta e il non ancor maturo Genio disveli, meritare in sorte Una splendida cuna? È fra i mortali Vòto d'errori il Saggio. Il nome e gli avi, E quanto egli non feo, come straniero Ornamento ricusa, e suo non chiama. So quant' anime egregie (1) uscîr dall' alto Ceppo fecondo, qual di mite ulivo Ne' pubblici consigli, e nelle industri Cure di pace a' prischi dì ricinta; Qual di fulgida mitra e de' romani Sacri onori velata; e quale in terso Acciaro avvolta, e per le patrie cose Non tarda a provocare i bei perigli.

Veggo quel Forte (2), cui Nettuno e Marte Fêr dell' invitta patria immortal padre, Francesco il prode, che dal ben difeso E ben ceduto ancor cretense regno Torse le adriache prore, e vincer parve Per l'inegual finita odrisia guerra Con una pace che uguagliar poteo L'onor d'una vittoria. Oh quanto, oh quale Fra l'onda ionia e fra l'egéa nol vide Poi tutto tinto di nemico sangue Quel debellato suol, che dal Re domo Nella rapida eléa curul tenzone, In largo dono ed in dotale scettro Pélope ottenne, che regnar vi fece Le sue leggi e il suo nome! Affrica sola, POEMI DIDASC.

386 IL VERO

Sola Numanzia all' uno e all' altro Scipio Titolo eterno non daran sul Tebro. Dalla sua grande e ben tentata impresa Il suo Scipio vivente Adria pur noma, E sculto e vivo in ricordevol marmo Lascia a' nepoti l' efficace esempio; Anzi per suo campion dall' alma Sede Di guerrier pileo e di gemmato brando, Delle scese dal ciel gemine Chiavi Arbitro in terra, il Vatican l'onora. So come assiso su l'adríaco trono Fra l'uguaglianza delle patrie leggi, La clamide in usbergo, e l'aureo corno Mutando in elmo, a' polverosi campi Tornò di guerra condottier supremo. Al suo partir, fausto tonando a manca Il ciel sereno, risonar s'udiro Di vaticini le festose arene. Pronti dal fianco a fulminar su i mari Lo seguian cento abeti. Altier su tutti Mettea le antenne il glorioso pino Portator dell' Eroe. Destro le vele Tendeva il vento, e sotto il curvo rostro Fea l'ampio flutto obbediente al corso, Diviso biancheggiar di larghe spume. Da' fonti algosi uscite e intorno sparse Lo secondavan di Neréo le figlie, Grondanti il verde crin di salse stille; E lievi il precedevano i Tritoni Segnando il calle, e con la torta conca Di trionfal concento empiendo l'aure.

So quanta a lui, che a celebrar t'accingi, Luce dal degno genitor verrebbe (3), Da' magnanimi zii, dal gran germano (4)

Alla Cornara unito eccelsa donna (5), Gemma delle matrone, ad amar nati Tutti la patria, e più splendenti insieme Per opre illustri, che per auree stole Dalla concorde autorità de' Padri Ad un sangue d'eroi date in retaggio. Il veggo, il so: ma il nobil tuo soggetto Vo' che de' pregi suoi solo si vesta, Di sè contento assai, come profonda Indica vena d'ôr, che per le cupe Cicche latebre del materno monte Il fulvo tronco e i biondeggianti rami Immensa propagò, se mai l'ingorda Voglia d'aver per lo squarciato giogo Vittoriosa a ritrovar la giunge, Assai del suo tesor ricca si scopre.

Su dunque sveglia l'animoso ingegno, E l'inclito Lorenzo a' secol tardi, Come a me piace, su le dotte carte Ne' miei colori immortalmente pingi. Tacer dèi de' suoi dì la prima aurora, Che in fasce d'oro lo vedea tranquillo Ber l'aure prime e i primi rai di vita. Troppo imperfetto ed infecondo è il primo Cominciar de' viventi. Allor da' rozzi Organi imbelli, allor da' sensi inerti Non secondata ancor dorme Ragione, Quasi un ozio dell'alma. E qual non t'apre Nelle vegnenti età l'Eroe diletto Fertil di gloria faticoso campo, Come infinito mar, che di spalmata Nave all' ardito veleggiar si mostra. Non tacer come sul fiorir degli anni Spiegò l'indole bella, e come i lumi

Del pensar giusto e dell'oprar diritto Prese dall' arti formatrici, e seppe Sorger qual sorge lieta pianta in lieto Terren, traendo delle occulte fibre Per le nudrici vie l'umore amico. Fra la patrizia gioventù togata (6) Qual gravitate, qual mirabil senno Da' primi di nol distinguea! Tal forse Giovane apparve, e i non fallaci auguri E le speranze meritò di Roma Il forte Fabio che cresceva all'armi, Crescea pieno di mente alle dimore Riparatrici della patria afflitta. Qual chi, l'esterior curando poco, D'una conca eritréa chiuso ricerca Il raro parto nell'argenteo seno, Tu pur ricerca in lui l'aureo costume, Cerca il cor generoso. Ivi sedersi, Come in vivente inviolabil ara, Religion vedrai, che per man stringe Della patria l'Amor. Da ambo egli tolse Le rette foggie, e le più certe apprese Arti di governar. Quanta ancor resta Rimembranza di lui, quanto desío Fra i popoli commessi! In lui non sorde Al supplicar de' rei fur l' ire ultrici, Provvide nel punir. Godea Pietate, Quanto convien, temprarle, e fea sovente Succeder delle pene al tristo orrore Ne' dolci aspetti lor Grazia e Perdono. Narra qual copia di nestorea lingua Scioglica nelle tacenti arcane sedi, Giudice assiso l'immortal Senato. Era a' tranquilli giorni, cra a' turbati,

Alle pubbliche cose il suo consiglio Luce fedel, come in dubbiosa notte All' errante nocchiero aerea torre, Che da lunge splendendo il porto insegna. Vedilo poscia ad alti uffici eletto Sublime messaggier d'Adria partirsi; Vedilo abbandonar la natal foce, Nobil fiume che dee mutando climi Crescer d'onda e di nome. Iberia vede, Vede il possente Regnatore Ispano, Sotto il cui scettro ossequioso il Sole Suddito nasce e cade. Abile a' dolci Studi di pace, abile all'armi ammira La bellicosa Senna, e il Re che i Numi Testè serbaro (7), per serbare al mondo Quel che fargli potean dono migliore; L'invitto Re, nelle cui man si stanno Or l'iraconde folgori di guerra, Che tardi strinse e che depor non puote, Placato alfin, che alle vittorie in grembo Piacque a' re grandi, a cui piacer si tiene Supremo in terra onor. Trovar potero Nelle lor menti a' sommi Dei vicine Grazia e fede i suoi detti. Avea compagna Prudenza al fianco, antica Dea, che vela Di palma a crescer lenta il crin canuto, E a moderar l'uman viaggio esperta, In mille modi in buon cammin ritrova, E in mille modi la difficil riva Delle cose nel turbine agitato Sa vittrice afferrar. Fra l'ardue cure I fortunati accessi e i buon momenti Col buon successo a trasvolar sì presti Sagace conoscea. Ne' suoi pensieri

390 IL VERO
Sedea l'augusta Patria e il dover sacro
Del carattere eccelso; e, quanto soffre
Un ingegnoso vestigare onesto,
Ne' chiusi arcani penetrar sapea
Che taciturna e inesorabil guarda
La pensierosa Gelosía de' regni.

Là poi ti volgi, ove il Leon partendo Con l'Aquila i suoi dritti, attento veglia De' suoi confin su le ragion gelose. Vedil colà tentar d'egregio zelo E di rara saggezza estreme prove, E non tentarle invan. Quel chiaro Genio (8) Veder gli è dato, onor del secol nostro, Onor di Giano, a cui l'ugual non sorge, Ouel Genio caro all' immortal dell' Istro Magnanima Eroina, a cui la terra, Come alla viva e non più vista immago D'ogni regal virtù, drizzar dovrebbe Solenni are felici, e, qual divina Cosa scesa tra noi, chiamar co' voti. Qual per lui glorioso e quale insieme Difficil paragon! Tutto nel saggio Celebrato Cristiani a fronte avea Quel provvido saper che dritto scerne, Che impavido consiglia, e solo basta All' impensato variar de' tempi, O l'alma Pace su i fecondi solchi S'incoroni di spiehe, o de' superbi Sul mal accorto ardir tuoni Bellona. Parlar dovea col ridonato a' grandi Fati dell'Austria novel Tullio, a cui Tutte eloquenza le sue fonti aperse, Perchè il pubblico ben, perchè la scritta Per man di Temi in adamante eterno

Delle genti ragion parlar l'udisse, Qual pien di fede e pien di mente nova Non altro udiro ancor popoli e regi. Piacque a Genio sì prode, e feo tra loro Fede e concordia su i confin prescritti, E su le antiche mete in mutui amplessi Scendere amiche, e rïunir le destre.

Vedilo alfin de' bei sudori il frutto (9) Cogliere in sen di lei, che sul mar stende Il forte braccio del suo giusto impero, Ed ormai vince, e col suo nome oscura Le prische emule sue, Roma ed Atene. Per la grata sua man, verso i suoi figli Larga di guiderdone, eccol nell'ostro Patrizio folgorar. Miragli incontro Venir la Gioja universale; e palma Battendo a palma il pubblico Favore Accompagnarlo per le ornate vie Di lungo popolar plauso frementi; E vêr lui mira più che mai serena La regal fronte e i maestosi sguardi Volger la Patria, glorïosa madre De' Semidei di libertà custodi. Udisti? Ecco le lodi, in cui rifulge La Deità che da me parte : io queste Del tuo gran Morosin proprie sacrai, E tu queste per me portar dèi vive Oltre l'invida Morte e il Tempo avaro.

Tacque; e repente in luminosa nube Involgendosi tutto, alto levarsi Vidilo in aria, e di purpureo foco Lunghe strisce lasciar, dovunque seco Le rote rapidissime passando Sollecito lo trasser della Gloria Un nuovo nome a collocar nel tempio.

## ANNOTAZIONI

(1) Personaggi di questa patrizia famiglia nelle passate età insigni nel politico, nelle prelature e nel mi-

litare.

(2) Francesco Morosini doge difese con valore Caudia. Dopo un' onorata resistenza la rese al Turco con patti plausibili. Ottenne nello stesso tempo una pace vantagiosissima. Conquistò il regno di Morea. Il Senato gli decretò in premio, mentre ancor viveva, la seguente iscrizione:

#### FRANCISCO MAVROCENO

#### PELOPONNESIACO SENATVS . CONSVLTVS .

Il Sommo Pontefice gli mandò in ricognizione il pileo e lo stocco. Fu più volte capitan-generale di terra e di mare. Essendo doge, fu eletto, e partì con grande apparato di guerra, capitan-generale in Levante.

(3) Il padre e gli zii paterni, tutti amplissimi suggetti e tutti cavalieri della Stola d'Oro; onore che per decreto del Senato dee passar ereditario ne' posteri di sì

ragguardevole casa.

(4) Francesco, fratello, cavaliere e sapientissimo se-

natore, eletto in età giovane.

(5) L'incomparabile dama consorte, della famiglia Cornara, di cui fu la Regina di Cipro, matrona di rag-

guardevolissime ed ammirate qualità.

(6) E stato Savio in terra ferma, podestà di Chioggia, ambasciatore ordinario e straordinario alla corte di Spagna, ambasciatore in Francia, dov'ebbe grandi maneggi. È stato ultimamente commissario generale a' confini in Italia.

(7) Si allude alla felicissima preservazione del Re

Cristianissimo.

(8) Sua eccellenza il sig. conte gran-cancelliere Cristiani, col quale sua eccellenza Morosini ha trattato su le materie de' confini, seco terminandole con somma lode.

(9) La dignità Procuratoria a sì benemerito figlio

della patria con universale applauso conferita.

## GIORNATA VILLERECCIA

POEMETTO

D I

CLEMENTE BONDI



#### A SUA ECCELLENZA

IL SIG. CONTE

### GIROLAMO SILVIO MARTINENGO

PATRIZIO VENETO

#### L'AUTORE (\*)

Questi pochi miei versi non vi presentano che la semplice descrizione di un giovanile divertimento. Una vivace schiera di nobili alunni, che nel tempo e dal luogo dell'autunnale loro villeggiatura, non già con treno pomposo, ma sopra umili cavalcature con libertà villereccia movono sul far dell' alba a un vicino paese, termine scelto a godervi una lieta giornata: eccovi ciò che la materia ha somministrato a questo piccolo poemetto. Forse ad alcuni, che dal titolo solo, non sempre inteso, soglion di tutta l'opera giudicare, potrà questa frivola e lieve cosa parere; ma più che al suggetto che a trattare s' imprende, vuolsi, cred'io, riguardo avere al modo con cui si tratta, ond'è che il merito di ogni componimento principalmente dipende. I bellicosi Topi e le Rane, emule quasi dissi della gloria di Achille, vivono ancora nella celebre Batracomiomachía (a) di Omero; e la Fortuna di Priamo e la Nobil Guerra, alto argomento ad ampolloso poema di ciclico verseggia-

(\*) Dedicatoria premessa all'edizione di Parma dell'anno

<sup>(</sup>a) Piccolo e leggialrissimo poemetto che Omero ha composto su la buttaglia delle Ranc coi Topi,

tore, non basto a difendere dall'obblio l'autore ignoto, a cui di sè e de' suoi versi altra memoria non resta, fuorche la critica di un gran poeta (a). E non è già che io qui pretenda di stabilire una indistinta uguaglianza tra gli argomenti, ma, checchè siasi di ciò, non deesi per l'ordinario, secondo ch'io ne penso, quello a questo preporre, se non in quanto l'un più dell'altro di sè invogliando il poeta, eccita l'estro ed accende la fantasía. Or qual sì basso argomento ciò non potrà facilmente, sol che un vostro comando o il desiderio vostro ne proponga la scelta? Così la brama di compiacervi, a cui son debitore di ogni leggiadra immagine che verseggiando per avventura mi si è destata, potuto avesse altresì le poetiche grazie somministrarmi e lo stile, onde esporla ed ornarla con dignità. Ciò almeno di che mi lusingo, si è di non avere per l'una parte i poeti nostri italiani con pedantesca imitazion ricopiati, nè mendicati per l'altra da straniero idioma barbari vezzi e peregrini colori. Una cert' aria di lepido non plebeo, misto, e, dirò così, travestito di una nobile serietà, forma, se non m'inganno, lo spirito ed il carattere di questa breve operetta, non forse affatto difforme dalla difficile idea che in simil genere di componimenti ne' suoi precetti ha segnata e felicemente espressa nel suo Lutrin il celebre Boileau:

Heureux, qui dans ses vers sçait d'une voix legère Passer du grave au doux, du plaisant au sevère (b).

Ma di me gli altri giudicheranno. Io qui solo dovrei, com' è costume pur d'ogni dedica, alcuna cosa almeno parlar di voi, se più opportuno non istimassi il risparmiare e a me il dispiacere di non poterne dire quanto

E ben diverso il principio di Omero.

Μηνιν ἄειδε Θεά Πηλεϊάδεω ΑΧιληςς Ούλομένην . . . . .

Όμήρε Ιλίαδ. ά.

(b) Boil. Desp. Art. Poët. liv. p.

io dovrei, e il rossore a voi di pur doverne sentire più che la vostra moderazion non vorrebbe. Sebbene, o il poemetto ha qualche merito, e la molta stima che di voi mostra chi per voi solo il compose, potrà supplire a un elogio; o i mici versi non piacciono, e poco onore altresì far vi potrebbono le mie lodi. Anzi e nell'un caso e nell'altro queste sarebbero inutili. I pregi vostri moltissimi e singolari, che di voi formano un de' più colti cavalieri e gentili, già per se stessi si manifestano a chi ha l'onor di conoscervi; e di voi poeta anche ai lontani e stranieri, meglio che nol saprebbero le mie parole, i versi vostri medesimi parleranno. A me basta che i miei parlino a voi dei non mutabili sentimenti di profondo rispetto e di stima, coi quali e me e questo mio qual siasi picciol lavoro a voi consacro umilmente.

In tenui labor.

VIRG. Georg. IV.

## GIORNATA VILLERECCIA

## CANTO PRIMO

Non io del vago Ulisse il corso ondoso, Cui per sì lunghi error trasse il destino; Non io de' greci eroi lo stuol famoso Che in Colco al vello d'ôr volse il cammino; Non io per l'aria di seguir non oso Il cocchio di Triptolemo divino; Ma cantar voglio di gentil brigata Il breve corso e l'umile asinata.

Silvio gentil, questi del plettro mio
Versi di rozzo stil sacri a te sono:
Tu li chiedesti, e tu cortese e pio
L'umile accogli ancor povero dono.
Non io mi volgo all'Apollineo Dio,
Perch' oggi tempri di mia cetra il suono:
Tu di buon occhio il tuo poeta mira,
E miglior Febo il facil estro ispira.

Non lungi alla città che il picciol Reno
Tacito lambe con pieghevol onda,
Appiè del colle che decresce, e in seno
Manca di valle florida e feconda,
Sorge albergo gentil cui cerchio ameno (1)
Di frondifere piante orna e circonda,
Secreta stanza ad autunnal dimora
D'illustre gioventù che Italia onora.

Or mentre a caccie d'augelletti e a mille Diversi giuochi villerecci intenti Quivi passando stan l'ore tranquille, Scevri da cure, i giovani contenti, Una a veder delle vicine ville Mossero un di sovra umili giumenti, Dove a godervi una giornata lieta, Di cammin breve stabilir la meta.

Già rosseggiava in oriente appena L'alba foriera del felice giorno; Nè più vivace mai nè più serena Spiegò l'aurora la sua luce intorno: Ed ecco omai con lunga verga mena Lo stuol villano dal vicin contorno La somaresca nobile famiglia Di sella adorna e d'infiorata briglia.

Lungo sarebbe il dir di tutti loro
L'indole varia, il pel, la patria, il nome.
Venne Saltamartino da Pianoro (2),
Celebre portator di gravi some.
È suo padre con lui, benchè al lavoro
Piagò già il tergo ed imbiancò le chiome;
E con un suo cugin paffuto e grosso
Venne da Caldarara Stoppafosso.

V'è Scappuccia dai Gessi; e ben ti sembra Lento, ma teme del baston le offese; Sdricciola è seco di leggiadre membra, Idolo universal del suo paese. Nel galoppare un fulmine rassembra Gambacorta, che vien dal Ferrarese. Testa-bassa ed Orecchio-di-lasagna Vennero con Zampin dalla Romagna. Ed ecco al primo entrar dentro il cortile,
Che d'alte mura d'ogni intorno è chiuso,
Seguendo ognun di lor l'usato stile,
Si odoraron l'un l'altro alzando il muso.
Tacquer quel giorno i bronzi in campanile,
Chè stranamente e fuor del solit'uso
Con una solennissima ragliata
Suonarono i somari la svegliata.

Non così grato a un' indole guerriera
È il suon di tromba che a pugnare appella;
Nè dolce lira, o cetra lusinghiera
Che al ballo inviti, a tenera donzella;
Come alla calda, impaziente schiera
De' giovanetti cavalier fu quella
D' almi cigni cantor voce diletta,
Al cui rimbombo si svegliaro in fretta.

Immantinente ognun dal letto balza
Pronto, e gli arnesi a vïaggiar provvede:
Quel cerca i sproni, e gli stivali calza;
Questi la sferza e il pungolo richiede;
Chi corre giù con una gamba scalza,
Chi per più presto far si torce un piede;
Chi falla strada, e chi cade allo scuro
Dalla scala, o col capo urta nel muro.

Così affollati al suon dei campanelli
Corrono i gatti alle scodelle piene;
Al casotto così de' pulcinelli
Al primo udir la piva il popol viene;
Così dal chiuso e pecore ed agnelli
Saltano al suon di pastorali avene;
E al gracidar così della gallina
Con presto piede ogni pulcin cammina.
Poemi didasc. 26

E con Títiro già Mopso ed Alcone
S'erano e Melibéo raccolti insieme,
E il serio Aminta e il lepido Damoue,
Che cavalcando di cader non teme.
Ciascuno il proprio somarel dispone,
E d'avere il miglior a tutti preme;
Ma nella scelta intanto ire e contese
L'emula gara giovanile accese.

Un asino gentil misto era in quella

Turba, ma non confuso e vil giumento,

"A cui non anco la stagion novella

"Spargea de' primi fiori il vago mento:

Non è somaro che di lui più bella

Faccia dimostri, e nobil portamento,

O mova al corso i piedi, o a suon diversi

Il labbro sciolga in amorosi versi.

Mobili son le orecchie, asciutto il fianco,
E in ogni movimento agile e snello;
Su la schiena dal destro al lato manco
Fascia lo cinge di color morello,
In tutto il resto è più che neve bianco;
Sclla ha distinta, e serico mantello:
In somma egli non par di quello stuolo,
E d'asino non ha che il nome solo.

Come talor se dentro stagno ondoso
Piccol di pane bocconcin si getta;
Ogni pesce, che sta nel fondo ascoso;
Fuor esce a galla, e sì v'accorre in fretta;
E salta e guizza, e cerca pur goloso
Rapir agli altri la vivanda eletta;
Tal, visto un sì leggiadro somarello;
Avido corre il giovane drappello.

Ognun per sè lo vuol; ma incauta appena L'impaziente turba a lui si accosta, Ei ratto in un balen volge la schiena, E lungo tratto da ciascun si scosta. Alza le groppe, e delle gambe mena, E fa di calci e morsi a ognun risposta: Scorre sbuffando per l'erboso piano; E per fermarlo ogni ripiego è vano.

Ma mentre dietro a lui tempo e sudore
Pérdono questi invan, Silvio giù scende,
A cui nel volto un liberal candore
Misto a contegno nobile risplende;
Lento ei si avanza, chè nol punge in core
Giovanil voglia, o ad affrettar l'accende:
E nella maestà de' moti suoi
Tutto annunzia il valor degli avi eroi.

Leggiadramente un verde ammanto il cinge,
Cui l'orlo estremo un filo d'ôr circonda;
In vaghe anella egli compone e finge,
Emula al crin febéo, la chioma bionda.
Morbido cuojo l'agil gamba stringe;
E asconde il guanto la man bianca e monda;
Un anglico cappel su gli occhi sciolto
Coprendo ombreggia, e dal Sol guarda il volto.

All'apparir del giovane sovrano,
Frontin, che così l'asino si noma,
Quasi intelletto avesse e senso umano,
Corregli incontro con la fronte doma;
E volontario dalla nobil mano
Il fren riceve, ed alla dolce soma
Soppone il tergo mansueto e chino,
Licto e superbo di sì gran destino.

Tal l'aureo ramo, che in gran selva ascoso Sacro dono a Proserpina crescea, A ogni altra forza, a ogni altra man ritroso, Facile secondò la man d'Enea; E tal del mago Atlante il sì famoso Ippogrifo, che a volo il ciel scorrea, Sdegnando il fren d'ogni altro cavaliero, Spontaneo scese all'inclito Ruggiero.

Asino avventuroso! a cui tra tanti Concesse il tuo destin sì raro onore, A te per l'avvenir cedano quanti Crebbero in fama d'immortal valore: Tu ogni altro oscuri; e sì gran pregio vanti, Che d'Achille il destrier sarà minore; È invidieranno a te la tua fortuna Fino i cavai del sole e della luna.

Vanne pur lieto, e di sì nobil uso, A cui ti scelse il ciel, contento appieno; Non avvilirti con profano abuso A portar soma che sia nobil meno; Ma in un ozio onorato e in stalla chiuso Ti pasca il tuo padron di biada e fieno, Finchè disciolto dal corporeo velo, Nuova costellazion tu cresca al cielo.

Ma già pronto è ciascuno, e su l'arcione Co' piedi in staffa ben composto siede. Par che ogni somarel senta lo sprone; Non può star fermo, e batte il suol col piede. Ecco già s'apre il rustico portone; Già in ordine disposto ognun si vede; Già con trombetta piccola di legno, Quel che precede, di partir dà segno,

CANTO PRIMO

Come dall' arco d' un esperto Scita Esce stridendo rapida saetta, Che pel libero ciel va sì spedita, Che lo sguardo seguace appena aspetta; O come scender suol dal tuon seguita Folgor che scocca su d'alpestre vetta; Tali . . . . ma tali no, chè un po' più lenti Uscirono i garzon su i lor giumenti.

Ma pur, siccome al cavaliero aggrada, A suo potere ogni asino galoppa; E ben gli fanno digerir la biada Le punte che si sente su la groppa. Infelice colui che per istrada In qualche sasso camminando intoppa! Ognun di lento il suo ronzino accusa, E ad esser primo ogni arte impiega ed usa.

Chi con acuto stimolo di sopra L'asino punge, e con gli spron di sotto; Chi le fibbie da scarpe mette in opra, Perchè la bestia sua corra di trotto. L'un del maestro lo staffile adopra, Un altro già più di un baston vi ha rotto, E con la punta alcun del calamaro Va tormentando il povero somaro.

Non lungi al fiume d'Idice diritto Il facile cammin volgono a manca. A Budrio mena, termine prescritto Al lor viaggio, la via breve e franca. D'arida polve un denso nembo e fitto Destasi in aria, che gli asconde e imbianca. Alzar la voce or questo, or quel si sente, E de somari il calpestio frequente.

Al lor passaggio escono fuor dell'onde Sciolte le Ninfe gli umidi capelli, E seguendo i garzon lungo le sponde, Versi alternando van leggiadri e belli; Col canto anch'essi dalle verdi fronde L'eletto stuol salutano gli augelli; E d'ogni villa e d'ogni casolaro Escon latrando i cani da pagliaro.

Ma già i cavalli del solar pianeta Giano affrettando il luminoso piede; Ed ecco omai la desïata meta Infra il confuso torreggiar si vede. Volgesi indietro con sembianza lieta Quel che il seguace amico stuol precede, E prestamente con allegro viso Dà del felice arrivo agli altri avviso.

Con alto grido il termine saluta Lo stuol per dolce di piacer prurito, E ognun con voce grave o con acuta Budrio esclamando, lo dimostra a dito. Budrio ripete non confusa o muta L' Eco dal colle e dal riposto lito; E in chiare d'alto stil voci rotonde, O Budrio, o Budrio, ogni asino risponde.

È Budrio un buon castel del Bolognese, Distante al nord quarantacinque gradi: Ben fabbricato è il picciolo paese; Ma pur vi sono gli abitanti radi. Mostra un bel campanile e quattro chiese, E il suo caffè, dove si gioca ai dadi: Ha la piazza, il mercato e lo spedale, Un mercante da panni e uno speziale.

Per la porta maggior di quel castello Entrano al suon del romoroso corno, E vanno dritto al preparato ostello Tra il popol che a veder si affolla intorno: Entro gli accoglie non adorno o bello, Ma pur gradito l'umile soggiorno: Smontan d'un salto, e chi le vesti solve, Chi si pulisce, e scuotesi la polve. XXXIII

Gli asini anch' essi sotto al basto tolti, Dal cammin stanchi e dal sofferto affanno, Parte alla stalla liberi e disciolti A mangiar biada e a dissetarsi vanno; Parte in mezzo alla strada insiem raccolti Sdrajati al Sol senza creanza stanno, E con le gambe in su, le acute schiene Van voltolando per le secche arene.

Al pranzo intanto da ciascun si pensa, E acceso è già nella cucina il fuoco; Nettansi i piatti, e s'apre la dispensa: Tutto in faccende è con la serva il cuoco. Orsù sediam noi pur con gli altri a mensa, Ch'egli è ben tempo, e riposiamo un poco; E quando avremo poi la pancia piena, Al fin v'aspetto della storia amena.

# GIORNATA VILLERECCIA

## CANTO SECONDO

Oh gran palagi d'allegrezza privi,
Superbi invano di dorato tetto,
Non è tra voi che i lieti pranzi avvivi
Riso innocente, o semplice diletto;
Chè fuggon ratto timorosi e schivi
Dalle nojose cure e dal dispetto,
Che ognor con faccia nuvolosa intorno
Fanno alle vostre mense il lor soggiorno.

Che importa a me che con esperta mano Gallico cuoco i cibi miei colori, E alle vivande con ingegno strano Nuovi insegni a mentir dolci sapori? Che importa che le mense a fasto insano Sássone argilla o sculto argento onori, E che da mari e colli peregrini Mandi straniera vite eletti vini?

Se poi nel pranzo e nella lauta cena
A stento gustar puoi quel che più brami;
Se poi lasciando a parte ogni altra pena,
Fa i convitati ognor miseri e grami,
E ogni gusto, ogni cibo ti avvelena
Quel mostro, o Furia o Dea che tu la chiami,
Quella che in guasta popolar favella
Il buon Lombardo Soggezione appella.

GIORNATA VILLERECCIA CANTO SECONDO 409

Sta costei sol tra i grandi; e il collo dritto,
Stretta la bocca tien, composto il viso:
Tra gente ignota per lo più sta zitto;
Sol apre a mezzo labbro un piccol riso.
Un complimento meditato e scritto.
Suol fare a tutti in termine preciso:
Talor col capo a' detti altrui risponde;
Spesso vien rossa in volto e si confonde.

A' regal pranzi e tavole di Stato
Per costume invitata assister suole:
Fa cerimonie a chi le siede a lato,
E i moti suoi misura e le parole.
Se un le mette sul piatto un cibo ingrato,
Per non dirgli di no, mangiar lo vuole;
E poi, per non parer golosa o edace,
Lascia star quel boccon che più le piace.

Riceve i cibi, e non ne chiede mai,
E d'ampie lodi anco gl'ingrati onora:
Va repetendo che ha mangiato assai, —
Ma dopo il pranzo ha molta fame ancora:
Del ciel piovoso e del seren l'udrai
Parlar soltanto, e domandar dell'ora;
E alfin nojata della compagnía,
Il più presto che può se ne va via.

Oh de'lieti pastor mense gioconde!

Le tavole imbandir almen qui lice
In chiuso albergo, o sotto arborec fronde:
Ognuno il suo parer mangiando dice,
Nè ciò che piace o che disgusta asconde:
Non si ricusa per rossor vivanda,
Nè chi vorría del vino, acqua domanda.

Villa beata, a te dalla nimica
Reggia importuna e dai palagi loro
I re nojati in lieta spiaggia aprica
Fuggon cercando un libero ristoro;
E spesso a te nella stagione antica,
Stauchi d'un troppo rigido decoro,
Scendeano i Numi sotto umane spoglie
A pastoral convito in rozze soglie.

Or voglio dir, per ritornar lo stile,
D'onde la storia mia commiato prese,
Che tra i piacer ch'ebbe lo stuol gentile,
Uno fu il pranzo di non molte spese,
Cui senza lusso e sotto albergo umile
Si dolce e grato libertà lor rese,
Poich'ebber visto passeggiando un poco
Tutte le rarità del picciol loco.

Tornaron dunque; e al solito appetito
Del cammin la stanchezza e la dimora
Tale avean giunto di mangiar prurito,
Che ognun già i piatti in suo pensier divora.
Ma in cucina, cred'io, tutto è condito,
E già del mezzodì trascorsa è l'ora.
Non manca alcun: la tavola è imbandita,
E il buon Fileno al desinare invita.

Come al suono di tromba in un baleno
Urta l'armata ostil guerresco stuolo,
Chè nella mischia ogni ordine vien meno,
E già di sparse membra orrido è il suolo;
Qui gambe e busti ingombrano il terreno,
Là vedi un braccio, è qui una testa a volo;
Tal, fatto il segno della santa Croce,
I piatti assalta quel drappel feroce.

In un momento scompariscon ratti
I cibi, appena su la mensa apparsi.
Tra il riso e il suon dei detti allegri e matti
Odi i cucchiai con le scodelle urtarsi:
Qua e là son vuoti e rovesciati piatti,
Ed ossi di cappon spolpati e sparsi.
Tratti all'odor dei condimenti strani,
Corron saltando intorno e gatti e cani.

Scherzan là dentro e van gridando forte
La Gioja, e il Riso che le vien del paro;
E l'Abbondanza fuori delle porte
Caccia col corno il rio Digiuno avaro.
Non cappenere o servi d'altra sorte
Veggionsi qui; chè a quello stuol preclaro
Corser dal vicin bosco agili e destri
In tavola a servir gli Dei silvestri.

Cerere bionda di pan bianco e fresco
Porta ricolmo un candido paniere;
Empie la dea Pomona il largo desco
Di buon fichi, mellon, persiche e pere;
Con un gran fiasco in man da buon Tedesco
Bacco salta da matto e fa il coppiere:
Ma celando la faccia sua caprina
Piatti e tondi il dio Pan lava in cucina.

L'opera ferve; e già del pranzo omai L'ultima parte a terminarsi è presta. Di lesso e arrosto n'han mangiato assai, E sol l'estremo e miglior cibo resta: Ognun l'aspetta, e volge avido i rai, E con la man fa cenno e con la testa: Ma già l'accusa il vivo odor fragrante, Già l'aspettato vien piatto fumante. Come talor, se rondine discende
Con l'esca usata in bocca al tetto fido,
Lo stuol digiuno de' pulcin, che attende,
All' arrivo di lei solleva il grido;
Ognuno a gara il collo allunga e stende,
E il rostro aperto mostra fuor del nido;
Tale, al recarsi il cibo saporito,
Ognun s'alza a veder dal proprio sito.

Cresce ne' nostri campi un seme eletto,
Che grosso e lungo ha il gambo, ampia la fronda;
Dal paese natío granturco è dette,
E mette al maturar pannocchia bionda,
Che curva piegar suol sul gambo eretto,
Sì numerosa di granelli abbonda:
Ha lunga barba e conica figura,
Ed è d'un palmo e più la sua misura.

Ben macinata la farina e sciolta,
Che gialla è di color, morbida al tatto,
Dentro uno staccio s'agita e si volta,
E d'ogni crusca si rimonda affatto;
Indi in bollente e cavo bronzo accolta,
Si mesce all'onda, e poi per lungo tratto
Sul focolar uom di robusta lena

Con un grosso bastou l'aggira e mena:

Nè cessa dal lavoro infin che cotta
In sodo impasto si restringe e addensa:
Dal foco allor si toglie, e mentre scotta,
Sopra si versa a ripulita mensa;
Indi su lei, che in fette è già ridotta,
E burro e cacio larga man dispensa;
E condito così grato diventa

Il caldo cibo, e chiamasi polenta.

Giacque lunga stagion esca abborrita
Sol tra' villaggi inonorata e vile;
E dalle mense nobili sbandita,
Cibo fu sol di rozza gente umile;
Ma poi nelle città meglio condita,
Ammessa fu tra 'l popolo civile,
E giunse alfin le delicate brame
A stuzzicar di cavalieri e dame.

Giunse il gran piatto adunque, e fece in fretta
Aprir la bocca ed inarcar le ciglia;
Nè solo giunse già, chè seco eletta
Venne d'augei multiplice famiglia;
Altri selvaggi ed altri da civetta,
Ma buoni e cucinati a maraviglia:
Chi gli assaggiò vi dica il lor sapore;
Tocca il fumo a' poeti, e il solo odore.

Trenta vi sono, uccise in colli aprichi,
Lódole cerche dai palati ingordi;
Dieci beccacce e ottanta beccafichi,
Da far gli orbi veder, udire i sordi:
Di que' che piacquer anche ai padri antichi,
Quarantacinque sono i grassi tordi;
Poi messo ad arte sta diritto e solo
In cima al piatto un piccolo usignuolo.

Fu tua preda il meschino, e tuo fu il dardo,
Amabil Tirsi, che di vita il tolse (1);
Chè mentre l'infelice al vol fu tardo,
Piombo scagliato di tua mano il colse.
Cadde dall'alto sanguinoso, e il guardo
A te nel suo morir misero volse;
Ma veggendo la man che gli diè morte,
Parve men tristo di sua dura sorte.

Or segui pur, germe d'eroi sovrano: Usa in selve al ferir la man maestra, E nella finta pugna non invano A maggior opre il tuo coraggio addestra; Chè un di poi contro al barbaro Ottomano, Terror dell'Asia, volgerai la destra, E rinascere in te dei di vetusti Vedrà l'Adríaca Donna i prenci augusti.

Ma dalla mensa omai ciascun si è tolto, Sazia già appieno del mangiar la brama; E da cure e pensier l'animo sciolto Con versi e suon di rallegrare or ama. Silvio, che tardi? A te lo stuol rivolto L'arco, e la musa tua stimola e chiama. Oh qual dal volto estro novel gli spira! Su via, l'arco recate e l'aurea lira.

Ecco già in man la prende, e lento pria Ricerca e tempra le discordi note; Indi ai facili versi apre la via, E l'auree corde libero percote. Alla beante angelica armonía Fermano il vol le stupid' aure immote; Satiri arditi e Najadi ritrose Stanno ad udir dietro la porta ascose.

Non sì soave il cigno, allor che muore, Desta sul patrio Mincio il suo lamento; E non del tracio vedovo Cantore Suonò sì dolce il flebile concento, Quando la sposa dallo stigio orrore Trasse, di nuovo duol lungo argomento; Come Silvio gentil con doppio vanto Sparge dall'arco il suon, dal labbro il canto. Tu pur l'ndisti, Apollo, e al garzon degno
. Ceder dovesti, e il contrastar fu vano.
Marsia uscì, credo, dall'elisio regno,
La scorticata pelle avendo in mano,
Di tua vittoria antica ahi! troppo indegno
Trïonfo e crudo monumento insano;
E te veggendo mutolo da un canto,
L'ombra sanguigna consolossi alquanto.

Or mentre questi con dolcezza rara
Del gentil Silvio l'armonía diletta,
La turba degli Dei silvestri a gara
Nella cucina si affaccenda in fretta;
E, com'è l'uso, agli ospiti prepara
L'egizïana pozïone eletta
Che, sdrajati su i morbidi sofà,
Bevon pipando i barbari Bassà.

Chi di lor nel fornello, atto a tal uso,
Fa foco, e soffia nel carbone ardente;
E chi nel cavo rame il caffè chiuso
Volge intorno abbrostendo, infin che sente
Misto col fumo il grato odor diffuso,
E de' granelli il crepitar frequente:
Dal foco allora il toglie, e il gitta fuore
Vestito a bruno di novel colore.

Altri in ordigno addentellato il trita,
E polvere ne trae minuta e molle;
Altri l'occhio e la man pronta e spedita
Sul vaso tien, che gorgogliando bolle.
Fin sopra l'orlo in un momento uscita
L'occhiuta spuma pel calor s'estolle;
Ma poi lascia il liquor purgato e mondo
L'impura feccia che ricade al fondo.

L'opra è compiuta; e su la mensa è presta
Già la bevanda in porcellana fina.
Silvio il zuccaro infonde, e destro appresta
Le colorate tazze della Cina;
Indi colma e fumante or quella, or questa
Con gentil atto a ognun porge e destina:
Gustanla a sorsi; e la bevanda amara
Poscia corregge il rosolin di Zara,

xxxIII

Ma impazienti di maggior dimora
I giovanetti omai balzano in piedi;
E, com'è il genio lor, tutti ad un'ora
Chi fuor, chi dentro dissiparsi vedi.
Questo saglie le scale, e tutte esplora
Dell'alto albergo le secrete sedi;
Quello corre sul prato, e in ogni loco
Ognun sfida compagni a qualche gioco.

Altri sovra disteso e verde panno,
Che una tavola egual copre e nasconde,
Con lunghi magli percotendo vanno
Palle d'avorio candide e rotonde.
L'un l'altro incalza; e nei fori, che stanno
Con ordin posti agli angoli e alle sponde,
Mentre la palla ostil cacciar procura,
Con l'occhio il colpo e con la man misura.

Altri, con altro gioco, in altra parte
Sette vedi gittar globi di legno.
Il settimo minor tratto senz' arte
Ai seguaci precorre, e nota il segno.
In due la turba si divide, e parte
Contrarie schiere con ostil disegno.
Chi al primo globo appressa, ha maggior gloria,
E al' duodecimo punto è la vittoria.

CANTO SECONDO

Ma Silvio e Tirsi a più gentil battaglia Arman la destra d'inarcato arnese: Racchetta è detto, e d'intrecciate a maglia Corde è tessuto elastiche e ben tese; Con quello un lieve sovero qual paglia Van percotendo con alterne offese: Pennuto è il legno, e con sicuro volo S'aggira in aria, e mai non tocca il suolo.

Essi fermi col piè, coll'occhio intenti, Movonsi ad arte insidiosi assalti; E avvicendano i colpi or presti or lenti, Or a destra or a manca, or bassi or alti. Bacco e Pan, tra gli Dei che son presenti, Van matti dal piacere e spiccan salti: Gli altri stan cheti; e il lor favor, diviso Tra la coppia gentile, han pinto in viso.

Par l'inquïcto sovero egli stesso

Volar tra i due garzon con proprio moto; E or a questo or a quel non per impresso Colpo piegar, ma per istinto ignoto. Da ognun di lor parte e ritorna; e spesso, Per incanto, cred'io, stupido e immoto In aria il volo tremolo sospende, E a qual dei due si volga incerto pende.

Tal cagnolin vid' io la nota voce Dubbio seguir di due padron ch'egli ama; Chè mentre all'un di lor corre veloce, Ode il fischio dell'altro che lo chiama. Fermasi allor; ambo rimira, e il cuoce Di dividersi a ognun contraria brama : Latra pietoso a quella parte e a questa; Corre ad entrambi, e presso alcun non resta. POEMI DIDASC.

Ma tregua ai giochi omai. Concorde istinto Altrove invita il nobile drappello;
E il vicin lago, onde l'albergo è cinto, Offre ai lieti garzon piacer novello:
Su l'onda algosa, a una catena avvinto, Mobil galleggia un piccolo battello;
Al margin giace, e con sicuro passo Per marmorei gradin si scende al basso.

Non sì affollata al pallido Acheronte,
Dal desío tratta dell'opposta riva,
Entro la nera barca di Caronte
Correr la turba suol di vita priva,
Come con voglie impazïenti e pronte,
L' un l'altro urtando, al margine si stiva
Lo stuol de' giovanetti disïoso
Di gir vagando per lo stagno ondoso.

Già pieno è il legno; e' può capirli a stento,
E sotto il peso cigolando geme.
Lo schifo Aminta timoroso e lento
Col remo avanza, e contro al fondo preme;
Gli altri con esca lo squammoso armento
Chiamano a galla, e d'afferrarlo han speme.
Ma che vegg'io? Qual mano ascosa il legno (2)
Piega con urto, e tenta rio disegno?

Ah! fuggi presto, e le sospette sponde Lascia, chè tu sei cerco, o Silvio mio. Forse, chi sa? l'algoso flutto asconde Qualche rapace anch'egli o mostro o Dio, D'Ercol delizia, lla garzon nell'onde Trasser le ascose Deità d'un rio. lla, gridava Ercol dolente; e ai gridi, lla, pietosi rispondeano i lidi. CANTO SECONDO

Or vieni: obbliqui del volubil giorno,
Troppo ahi! presti al desío, piegano i rai;
E Fileno, qua e là scorrendo intorno,
Grida, che tempo è di partire omai.
Non io lento sarò: teco al ritorno
Me pur compagno ne' miei versi avrai;
Ma perchè possa galoppar con brio,
Do alla mia musa un po' di biada anch'io.

# GIORNATA VILLERECCIA

### CANTO TERZO

O tu, del giorno condottier celeste,
Cadente Sol, che dall'eterea sfera
Le ruote al mar piegando agili e preste,
Cedi il cielo in governo all'ombra nera;
Tu, che dal Gange estremo alto su queste
Terre passando ai regni della sera,
Già il tuo corso compiesti, e tutto a fondo
Misurasti con l'occhio il basso mondo;

Fra gl'infiniti popoli e diversi
D'abito, di costume e di linguaggio,
Che in borghi, in ville ed in città dispersi,
Tutti a te scopre il tuo dïurno raggio,
E in tante cure variamente immersi,
Contemplasti dal ciel nel tuo passaggio,
Dimmi, o Sole, quai fur, che più contenti
Passar di questo dì l'ore e i momenti?

Su l'orizzonte la serena faccia
Alzasti appena dall'eoa marina,
E, quasi veltri che anelanti in caccia
Seguono al noto odor preda vicina,
Mille avrai visto de' mortali in traccia
Gir del diletto, ove il lor genio inchina.
Ma quanta turba, oimè, per cieco errore
Dove cerca il Piacer, trova il Dolore?

So che di vario gioco al dubbio Marte Speme di lucro lusingando invita, E al credulo Desío le pinte carte E monti d'ôr su i tavolieri addita. Ma poi con la Fortuna il Piacer parte; E su la faccia pallida e smarrita Del fosco giocator tacito spunta Il Furor bieco e l'Avarizia smunta.

So che ai teatri seducenti Incanto
Molli a pieghevol cor delizie spira;
E mille incauti da femmineo canto
Pendono al suon d'armonïosa lira.
Per gli aurei palchi Amor profano intanto
Con la Licenza e il Giubbilo si aggira:
Ma poi dallo spettacolo notturno
Gli accompagna il Rimorso taciturno.

So che le adorne luminose sale
Nobile stuolo danzator frequenta.
Ma qui l'Invidia critica t'assale;
La Gelosía gli sguardi tuoi commenta:
Sonnacchiosa sbadiglia, e per le scale
Or saglie or scende Sazietà scontenta;
E al falso Riso il loco ed alla Noja
Cede, e chiamata invan fugge la Gioja.

Cede il loco la Gioja, e il presto volo
Ritorce intanto a più tranquilla sede;
E del Vizio nemica, alberga solo
Dove Innocenza semplice risiede.
Quindi fra onesto giovinetto stuolo
Scherzar compagna per lo più si vede.
Alii! seco porta ogni nojosa cura,
Sempre innocente men, l'età matura.

Tempo forse verrà, giovani eroi,
Che a più largo teatro il mondo aspetta;
Tempo, dico, verrà, che alcun di voi,
Cui troppo amor di libertade alletta,
Se mai tal volta tra i piaceri suoi
Questa chiami al pensier vita soggetta,
Forse i diletti semplici e innocenti
Di questo giorno con dolor rammenti.

Ma dove il non piacevole pensiero
Per troppo caldo immaginar travia?
Dal fosco, ove inoltrò, non suo sentiero
Torni la storia a più fiorita via;
E richiamando il vago stil primiero,
Del riso amica, la gentil Talía
Gli usati scherzi e il lieto suon di prima
Renda di nuovo alla festevol rima.

Già con le selle indosso i buon giumenti,
Di fien satolli e saporoso grano,
Fuor della stalla contro voglia e lenti
Uscíano, tratti per le briglie a mano;
Ma poi sul prato di partir contenti
Scotean le orecchie, e per l'erboso piano
Saltellavan qua e là, del lor soggiorno
L'orme lasciando e i monumenti intorno.

Quand'ecco il buon Filen, che l'ore conta, E in mano attento l'orologio tiene, La turba aduna, che vivace e pronta, Le lunghe sferze esercitando, viene. Ecco ciascun su l'asino rimonta, E il cammin piega alle felsinee arene: Ma il piccol loco abbandonando gira Il guardo addietro, e nel partir sospira. Addío, stanza felice, almo soggiorno,
Sì nobil turba ad albergare eletto:
Superbo meno pel gran Giove un giorno
Di Bauci e Filemon fu l'umil tetto.
Ben de' giovani eroi, che lieto e adorno
Oggi ti fèr del lor sovrano aspetto,
Al passeggier potrai per tuo decoro
Scritti i nomi mostrar in marmi ed oro.

De' cibi intanto il natural calore,
Che in bianco chilo li trasforma e affina,
Nuovi spirti spremea, nuovó vigore
Dalla cocente stomacal fucina;
E il fumoso di Bacco almo liquore,
Di tosca figlio e gallica collina,
Dolce serpendo, i giovanetti empía
Di non intesa insolita allegría.

Un certo a tutti lor foco improvviso
Brilla negli occhi tremoli e sereni,
Che d'estro accende il colorito viso,
E gli atti avviva d'allegrezza pieni.
Mille, sveglianti un innocente riso,
Nascon sul labbro arguti scherzi ameni,
E d'un confuso cicalio festivo
Fan passando echeggiar l'acre giulivo.

Così, quando maggior dai monti cade
L'ombra che al sonno gli augelletti guida,
Presso i rustici alberghi e per le strade
Stuol di loquaci passeri si annida,
E degli acquosi salci in su le rade
Frasche e su i faggi svolazzando grida,
E al nido usato tra le amiche fronde
Con infinito pispilar s'asconde:

Non altrimente tripudiare udreste
Dovunque passa il giovinetto coro.
Su la porta a veder corrono preste
Le villanelle, e lasciano il lavoro;
E dei garzoni la dorata veste
Mostran col dito ai figlioletti loro,
Che il rozzo feltro rispettosi e chini
Traggon dagl'irti, polverosi crini.

Passa la turba, e dietro lei su l'orme Passa seguace l'allegrezza e il gioco. Varie nascon vicende, e multiforme Serie di strani casi in ogni loco. Il sempre ameno Títiro non dorme, Chè nelle vene giovanili ha il foco; Astuto insidia, ed il sentiero impaccia, E tra questo e tra quel l'asino caccia.

Caccia l'asino in mezzo, ed uno afferra
Pel braccio sì, che su l'arcion traballa:
Un altro quasi fa cader per terra,
Urtandolo al passar con una spalla;
Poi torna indietro, e a rinnovar la guerra
Tenta nuovo disegno, e non gli falla;
Poichè ogni volta che un somaro giunge,
Con verga il batte, o di soppiatto il punge.

S'adombrano le bestie, e tutte in frotta
Corrono a salti, ove il timor le porta.
Questo perde una staffa, e quello ha rotta
La briglia, e grida con la faccia smorta.
Tutti qua e là su l'asino, che trotta,
Con la persona vacillante e storta
Ora da questa parte, ora da quella
Piegano alterni e mal sicuri in sella.

Come allor che su i torbidi e spumanti Flutti s'accheta il procelloso fiato, Non però posan l'onde, e come avanti Dura l'impeto ancor del mar turbato, E delle navi instabili e ondeggianti Or al sinistro ed or al destro lato Vedi gli altissimi alberi lontano Gir dondolando su l'ondoso piano.

Ma non però finor Títiro ottiene
Che alcun giù balzi, e nella polve cada;
Chè quantunque vacilli, ognun si tiene
Però sul basto, e a rassodarsi bada.
Ma troppo è ver che in un sol punto avviene
Ciò che fia appena che in un anno accada.
Ah! Mopso mio, dunque a te sol la rea
Sorte un tal colpo riserbar dovea?

Or tu, Musa gentil, la cetra aurata
A più vivace e lieto suono desta;
E in questa parte, non a Silvio ingrata,
Che del canto leggiadro ultima resta,
L'innocente caduta e l'onorata
Pugna di Mopso a celebrar t'appresta,
Onde del fatto illustre eterna storia
Scrbi ai futuri secoli memoria.

Distinto in quello stuol Mopso appariva
In ben composto ed elegante arnese;
Ma come incerto e timido veniva,
Stretto il ginocchio avea, le gambe stese;
E ogni sasso schivando ed ogni riva,
Ben fermo si tenea su le difese;
Chè rotondetto di persona e grosso,
Avea paura di stoppare un fosso.

Lento dunque affrettava il suo viaggio
Alla discrezion del buon ronzino;
E senza guardar mai olmo nè faggio,
Stava raccolto in sè col capo chino:
Or volle il caso che nel suo passaggio
Da un campo il vide un Satiro vicino,
Che un grappol d'uva non maturo ancora
Stava spiccando da una vite allora.

Visto il garzon, non potè stare a segno, E gli fe' dietro motteggiando un ghigno; E meditando in cor nuovo disegno, Corse a una siepe il Satiro maligno; Indi composto con sagace ingegno Di spine unite insien pungente ordiguo, Sotto la coda al somarello il mise; Poi fatto il colpo, ritirossi, e rise.

Punta in sì viva e delicata parte,
Spiccò la bestia sì terribil salto,
Ch'io non ricordo averne letto in carte,
O visto o udito alcun più lungo ed alto;
Ma pur fortuna, o fosse ingegno ed arte,
Mopso non cesse nel primiero assalto,
E con le mani e con le gambe strette
Così ben s'ajutò, che in sella stette.

Ma come avesse il povero giumento
I diavoli nel corpo tutti quanti,
Non cessa; e pien di smania e di spavento
Volgesi intorno, e non vuol gire avanti.
Alza di dietro, e tira calci al vento,
Spessi sparando crepiti sonanti;
E mettendo la testa fra le gambe,
Fa mille scherzi e capriole strambe.

CANTO TERZO

Fermasi ognuno a riguardar la zuffa,
Nè bocca v'è che non esclami e rida.
L'asino ed il garzon si torce e sbuffa,
E si fa calda la piacevol sfida.
L'un sconcia i ricci, e l'altro il pelo arruffa;
L'asino raglia, e il cavaliero grida;
Questi star sodo, e quel gittar pretende:
Marte è dubbioso, e la vittoria pende.

Ma come quercia, onor del bosco ombroso,
Se scure assalga le radici immote,
Ai numerosi colpi il tronco annoso
Trema da prima, e l'alta cima scuote;
Poi dopo lungo vacillar dubbioso
Alfin ruina, e il duro suol percuote;
La cupa valle, il vicin colle e il piano
Ai gridi echeggia dello stuol villano:

Tal, non reggendo all'impeto che il caccia,
Usata Mopso invan l'estrema possa,
D'animo cadde, e impallidito in faccia
All'urto cesse alfin di fiera scossa.
Con gambe alzate e con aperte braccia,
Nell'estremo periglio il capo e l'ossa
Raccomandando a qualche amica stella,
"Non scese no, precipitò di sella.

Cadde, e sul duro polveroso piano
Lo stampo impresse della sua caduta.
Un lieto grido all'accidente strano
Alzò la turba de' compagni arguta.
L'asino anch'esso, a cui con pronta mano
Tolse il Satiro allor la punta acuta,
Il muso torse di pietade acceso,
E guardò fiso il cavalier disteso.

# 428 GIORNATA VILLERECCIA CANTO TERZO

Damone intanto dal somaro scende,

E a dargli ajuto prestamente vola;

E a lui, che il volto per vergogna accende,

E sta confuso senza dir parola,

Or via, diss'egli, qual pazzía ti prende?

Piglia coraggio, e il tuo dolor consola:

"Cadono le città, cadono i regni,

"E l'uomo di cader par che si sdegni.

Disse; e di nuovo a rimontar l'aita,
Ed al breve cammin pur lo conforta.
Ma già la notte, fuor del mare uscita,
Il mondo copre d'ombra umida e smorta.
Ecco già presso il termine si addita;
Eccoli salvi omai giunti alla porta.
Smontano i garzon lieti; e dai Crociari
Mezzo morti si partono i somari.

Io pur fo fin, chè dall'estranio canto
Già mi richiama la nottura scena,
E a me il pietoso Melesindo intanto (1)
Mostra del padre la servil catena.
Addio, Silvio gentil. Paga del vanto,
Che ha dal tuo nome, la silvestre avena
A un salce appendo, ed a maggior concento
Sveglio sul plettro il tragico lamento.

#### ANNOTAZIONI

#### CANTO PRIMO

(1) Luogo di villeggiatura, detto *I Crociari*, pei nobili convittori del collegio di S. Francesco Saverio.

(2) Compose l'Autore questo capriccio poetico nell'amenità di una villa sul Bolognese: però alcuni nomi prese egli dai vicini paesi, non noti altrove; nè a questo inconveniente ebbe egli alcun riguardo, poichè nell'ozio che aveva di pochi giorni, tolti al più serio lavoro di una tragedia che stava allor terminando, non pensò egli più oltre, componendo il picciolo poemetto, che a soddisfare il desiderio di chi glielo chiese. Ne già pretende ora lo scarso tempo che mise a compierlo, far valere a scusa o difesa dell'opera inelegante. Non son più in uso e non hanno più credito queste proteste. Vuolsi che le cose sian belle; e se nol sono, che importa al pubblico di saperne il perchè?

#### CANTO SECONDO

(1) Sua eccellenza il sig. Alvise Pisani nobile veneto, di cui qui si accenna il molto genio alla caccia. Tacesi su le sue lodi; chè il voler dirne obbligherebbe il poeta a troppo lungo episodio.

(2) Non è immaginario il pericolo corso di travol-

gere il picciol battello.

#### CANTO TERZO

(1) Melesindo è l'eroe dell'accennata tragedia che ha per suggetto la liberazione di Balduino II, re di Gerusalemme e prigioniero di Balzac turco re dei Parti.



## PER LA MORTE

DEL

# P. TOMMASO LE SEUR

POEMETTO

n a

# CARLO CASTONE

CONTE
DELLA TORRE DI REZZONICO

0 = 1 = 2 = 2 = 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

#### AL PADRE

## FRANCESCO JACQUIER

PER LA MORTE

DEL

## P. TOMMASO LE SEUR

SUO STRETTISSIMO AMICO E COMPAGNO

. . . . . . Nec quidquam tibi prodest
Aërias tentasse domos , animoque rotundum
Percurrisse polum morituro.

ORAZ. Od. lib. I, 28.

 ${f F}$ rancesco, a te del biondo Tebro in riva, Cinte le chiome di feral cipresso, Lentamente s'accostano le Muse, E a pianger teco dell'estinto Amico Sul freddo avanzo il mio dolor le guida. Odi qual esce da' forati bossi E dalle tocche appena eolie corde Aura pietosa e flebil tintinnío, Che di morte e di tomba al cor favella. Tu per gran doglia al suol chino la fronte Con largo pianto le faville estreme E l'odorato cenere del rogo Spegni, e su lui, che più non ode, il lungo Salve e l'eterno addio mesto ripeti. Qual sulla cima d'un'aerea quercia, Solitario cantor, geme coll'onda Del rio cadente il tortore, cui tolse POEMI DIDASC.

D'alto piombando la gentil compagna
Lo sparvier, che coll'ali ampie veleggia (1);
Ei dalla gola in allungate note
Il carme lamentevole traendo
Invano tutto di la chiede al puro
Vicino fonte ed al natío boschetto,
E sol di Pandïon la mesta figlia
Nel silenzio notturno a lui risponde.

O Morte, o tu che di sospir ti pasci, E bevi il pianto che dell'uom sull'urna Versan gli amici che seguir lo denno, E quando vuota appenderai sul fosco Muro di Dite la faretra e l'arco? Ah! solo allor che nell'antico caos Ricaderà Natura, e fian le cose Tra 'l fumo avvolte e le seguaci fiamme, Contro te stessa volgerai lo strale, E rogo ti sarà l'acceso mondo. Ma finchè mute dall' orribil tromba Dispergitrice del tuo ferreo sonno Pendon l'ore dell'ultima vendetta, Tu regni, e sulle chete ali del Tempo Fendendo insidiosa il tacit'etra, Quanto spazia nel ciel, guizza nell'onde, O stampa d'orme il suol, vinci ed abbatti. Te nulla move, ed egualmente cruda L'indotto e il vil, che da te fugge e tanta Parte del suolo vegetando ingombra, E'l saggio e'l forte, che t'incontra e ride, Precipiti nel seno della tomba. Invan da te la misera s'appiatta Sotto palustri giunchi oscura plebe, E invan de' regi alle superbe porte Suda ed agghiaccia il vigile soldato,

Che tu l'umili case urti e spalanchi Col piè possente, e le guerriere fronti D'orso vestite, e le fulminee canne Sorvolando a notturna ombra simile Sulla porpora stendi il negro artiglio. Ve' di Matesi l'accigliato Alunno,

Che al debil raggio di mesta lucerna Sul desco impallidisce, e tien coll'ombre Pensose della notte alta consiglio, Come dal Genio archimedéo sull'ale Di stella in stella pel profondo azzurro Spazia, ed i moti ne compone, e quasi D'esser mortal filosofando obblía! Ma tu, crudel, l'imperiosa voce, Ch'udranno un di le stelle anco ed il Sole, Metti dal fondo dell'oscuro avello, E lui, che di Saturno oltre il gelato Orbe si spinge con immensa elisse Sull'orme dell'indocili comete, Fra le ceneri avite al suol richiami. Poca polvere intanto e breve sasso Chiude colui che il pesante aere e'l suolo Misurò col geometra pensiero, E stette già d'arcane cifre armato Senza timor dell'Infinito a fronte. Ma l'anima di frali ossa e di polve Lasciandoti quaggiù vano trofeo, Su levissime penne al patrio cielo Sen torna, e le infallibili quadrella, Cagion del nostro pianto, insulta e ride.

Ecco, o Francesco, il tuo Le Seur che lieve Pel vano immensurabile vagando Or gli Etiopi adusti, onde nereggia (2) Del celere Mercurio il picciol globo,

436 PER LA MORTE Or di Giove e dell'ultimo Saturno (3) I vasti ammira abitator giganti Non favolosi Enceladi dell'etra. Oh! come il nuovo Pellegrin s'allegra L'orbe scorrendo del Saturnio anello (4), Che in atto signorile ancor misura Co' tardi passi Ugenio, ombra superba Di sua spïante in ciel notturna canna. I duo Sofi sul cerchio aureo frattanto Cambiano in dolce ragionar novelle Sulle cagion delle create cose, E la contratta in meditanti rughe Fronte dispiega il Batavo, e sorride Udendo come la volubil Terra (5) Schiacciata ne' suoi fianchi alzasi in colmo, Qual ei la finse col pensier, seguendo Di sue forze centrifughe la legge.

Ma già l'avventuriera Anima spande
Le folgoranti di purpureo foco
Penne a volo maggior. Gli ultimi ascende
Della solare attrazion confini,
E sulle tracce dell'ardir britanno (6)
La centi-lustre insegue ignea cometa,
Primo terror de' miseri mortali,
Che d'Erigone in cielo arse le bionde
Tremole spighe, e sì vicina al Sole,
Girò sul parabolico sentiero (7).

Certo là dove le nervose braccia
Bronte affatica sull'incude etnea,
E Piracmon ne' mantici di tauro (8)
Il vicendevol aere accoglie e rende
Non così fra le stridule scintille,
E i carbon vivi s'arroventa il ferro,
Come quell'astro dal calor febeo

Tutto compreso sfavillar fu visto; E quando a noi per l'affocato cielo Facca ritorno spaventosamente (9), La feral chioma traendosi dietro, Tremò Natura, e dall'ardor propinquo Sciolte le nevi sull'obbliquo corno, Tuffò più volte lo stellato capro Nella marina occidental la fronte.

Ma l'ali appena il vagabondo spirto Della cometa sul terren raccoglie (10), Che d'un mesto filosofo a gran passi Gli si fa incontro la pallida immago Arsa le chiome e tinta di spavento, E, Fuggi, grida, dall'orribil terra, Fuggi il lido crudel. Questo che calchi Volubile pianeta, un di sull'uomo Fu dell'ira del Ciel grave ministro, E nell'onde il sommerse, e fia da lui Sciolto il girar de' secoli in faville. Mira là dove sulla cupa valle Pende curvata l'altissima rupe In tenebrosa maestà disteso Della sua spada grandeggiar sul pomo L'Angelo della Morte. Ei nell'antica Oscura etade avvicinossi all'empio, E'l suol colle spiegate ali adombrando Strinse a due man della cometa il lungo Acquoso crine, e ne spremea torrenti, Che dilagando il pian soggetto, al mare Tolser le sponde, e fu del ciel confine. Attratta allora dal vicin pianeta Gravida d'acque intumidì la Terra, E sfiancate le concave latebre Alto dal suol con impeto sgorgarono

438 PER LA MORTE Del magno abisso i sotterranei fonti, Che tra le selve in giù vòlte e le rupi Vastamente mugghiavano ondeggiando Oltre le cime di Pirene, ed oltre L'Alpi ventose e'l gran padre Appennino, E la dura d'Atlante aerea fronte, Su cui riposa il ciel. Tanto parea Di fluir vago un' altra volta a tondo (11) L'infrenabile Oceano su tutta La desolata faccia della Terra. Ciò fu già un tempo, e'l vallon curvo e'l monte, Cni sta ne' fianchi alternamente impresso Il morso delle rapide correnti, E le conchiglie vario-pinte, e mille Strani dell' onda abitator sotterra L'un sopra l'altro in lungo ordine stesi Fanno pur anco dell'orribil caso Non dubbia fede al Fisico sagace. Ma verrà tempo, o miseri mortali (12), Tempo verrà che la fatal cometa Dalla nudrita al Sole immensa chioma Le vindici su voi fiamme scotendo, D'incendio il monte, il pian, la selva e tutta Avvamperà la liquida marina. Così dell'Anglo con voce affannata Lo spirto malinconico favella, E sul finir delle parole al vento Ratto si mesce, e d'una in altra rupe Un mesto mormorio scorre con lui.

L'anima bella sulla fosca riva Più non indugia, e lineato al Sole L'areo corso in un balen vi scende, Con alata prestezza remigando Soavemente per l'eterca calma.

Qui vede intento a grande officio starsi Un pensieroso Cherubin sovr'alto (13) Scoglio di lucentissimo piropo, Ed agguardar de' vasti mondi il giro. Non di tanti colori al Sole in faccia Il piovoso del cielo arco si tinge, Quanti n'han l'ale di molt'or cosperse, Ch'ombra gli fanno alle rosate spalle. Ei colla destra imperiosamente Lungi entro il vuoto profondo distende Un aureo scettro, cui di gemma in vece Orna bruno magnete ambo gli estremi. Del ciel con esso pe' deserti campi (14) Segna alle stelle il vario corso; e mentre Del magnetico scettro or questa or quella Punta dall'Ostro all'Aquilon rivolge, Gli opposti poli a sè con forza attrae De' pianeti volubili, e col peso Il retto di lor fuga impeto affrena. Quelli curvando in ampia elisse il moto, Ossequïosi alla gran lampa intorno Della maestra man seguono i cenni. In tremoli svolazzi a lui da tergo Cade tessuto d'aurea luce un manto, Di cui Neuton con artificio miro Già le fila settemplici scompose, E tutte in lor le primigenie tinte Del moltiforme di Natura aspetto Ritrovò miste, e separò dal vivo Ostro che tinge la socchiusa rosa Al pallor dalla vergine viola. Poco lontan dall'Angelo lucente Al folto onor del bianco crine, al vivo Balenar delle cerule pupille

L'altissimo Britanno ei raffigura,
Qual nel silenzio a lui più volte apparve
Delle vegliate notti, allorchè muto
Sulle sue carte ammirator pendea (15)
Teco, o Francesco, i gran principj in molta
Ombra severa di scienze avvolti
Irradiando di propizia luce.
Ve' come lieto la serena fronte
Vêr lui l'alto Filosofo piegando,
Al sen l'accoglie, e di te chiede, e molto
Sul candido d'amor nodo favella,
Che dolcemente vi distrinse i cori.

L'aligero del Sole arbitro intanto
Volgesi, e la vagante Alma, che posa
Lungi non trova dall'eterno Vero,
Seco a poggiar oltre le fisse invita
Sull'empireo fiammante, ove giammai,
Benchè di doppia armato anglica lente,
A penetrar non giunse occhio mortale,
E mille trasvolando orbite e Soli,
Senza numeri alfine e senza guida
L'astronomo pensier perdesi e tace.

Prima però che l'Angelo al gran volo Le vario-colorate ali disciolga, L'alma a sè chiama del maggior Britanno, E affida alle sue man lo scettro, ond'egli Tempri il corso in armoniche misure (16) Col numero de'giorni agli astri erranti. Lieto ei sottentra al grande officio, e solo Reggere il pondo dell'etereo scettro Può quella man, nè de'composti moti Il mutato Rettor sentono i cieli.

## ANNOTAZIONI

- (1) Esiodo termina l'apologo dell'ussignuolo e dello sparviere con questo bellissimo verso, che si è imitato:

  Ως εφατ' ωχυπετης ιρηξ, τανυσιπτερος ορνις.
- (2) Nell'ipotesi che i pianeti siano abitati, dovrebbero i popoli di Mercurio essere assai più neri ed arsi di qualunque Etiope o Moro del Congo. La distanza media di Mercurio dal Sole, secondo i calcoli di Whiston, è di o20,952,000 miglia, computando 5000 piedi parigini ogni miglio. La nostra Terra 054,000,000; essendo adunque Mercurio circa 33,000,000 di miglia più vicino al Sole della nostra Terra, li suoi abitanti saranno oltremodo riarsi ed incotti nella pelle. (Vedi il sig. de Fontenelle nella sua Pluralità de' Mondi. Cheyne Princ. Filos.)
- (3) Ingegnosissimo si è il calcolo del Wolfio per provare che i Giovicoli sono giganti. La pupilla degli occhi si dilata al lume debile e si restringe al più forte. Essendo adunque la luce meridiana nel globo di Giove all'altezza medesima del Sole molto più debole che sulla Terra, per la maggiore distanza di Giove dal Sole, la pupilla de' Giovicoli nel suo massimo ristringimento e nello stato suo naturale eziandio dev'essere più grande della pupilla nostra. Seguendo così la proporzione che si ritrova fra la pupilla e tutto il bulbo dell'occhio, e fra l'occhio e l'altre membra del corpo, egli ritrova che i Giovicoli devono essere eguali in grandezza ad Ogi re di Basan, di cui parlasi nel Deuteronomio, e si narra che dormiva sopra un letto di ferro lungo nove cubiti, e largo quattro. Ridotto il cubito ebreo, secondo il computo dell'Eisensmid, a 2384 particelle del piede di Parigi, calcolata la distanza di Giove e della Terra dal Sole, e l'intensità della luce ne'due pianeti, e la ragione in cui si dilata la pupilla nelle distanze maggiori, l'altezza del gigante Ogi e de' Giovicoli ascende a piedi 13 1306. I sognati Patagoni sarebbero pigmei,

posti a fronte d'un abitante di Giove di mediocre statura. I popoli poi di Saturno, che sono lontani dal Sole 513,540,000 miglia, devon essere così smisurati, che difficilmente nella Storia sacra potrà ritrovarsi un gigante che gli uguagliasse. Gli Encéladi, i Polifemi e i Briaréi ce ne possono dare un'idea, e il sig. di Voltaire nel suo Micromega assai piacevolmente ce ne ha descritto uno che viaggiava in compagnía dell'abitante di Sirio.

(4) L'Anello di Saturno fu scoperto dal celebre Huyghens l'anno 1655. Egli pubblicò l'anno dopo la sua scoperta enigmaticamente sotto molte lettere trasportate, che giusta l'interpretazione ch'egli ne diede in seguito significavano: Saturnus cingitur annulo tenui, plano, nusquam colaerente, et ad Eclipticam inclinato. Per fare questa scoperta inventò alcuni telescopi, che senz'essere d'una lunghezza estrema, erano molto più perfetti di quanti fino a quel giorno n'avea l'arte ritrovati. Osservando più distintamente degli astronomi suoi predecessori quel pianeta, riconobbe l'anello che lo circondava. Galiléo non essendo fornito di telescopi sì buoni, aveva creduto che l'estremità dell'anello fossero due corpi isolati vicini a Saturno.

(5) L' Huyghens applicando alle parti che formano la Terra la teoria delle forze centrifughe, di cui fu l'inventore, dimostrò, che considerando le sue parti come se tutte uniformemente pesassero verso un centro, e facessero la loro rivoluzione intorno ad un asse, era d'uopo che formassero una sferoide schiacciata verso i due poli, per potersi mantenere fra loro in equilibrio. Le misure fatte al cerchio-polare e a Quito hanno confermata la verità dell'ipotesi dell'Huyghens.

Il cavaliere Isacco Newton seguendo un altro principio, cioè quello dell'attrazione delle parti della materia l'une verso l'altre, conchiuse altresì che dovea necessariamente il diametro dell'equatore essere più lungo dell'asse delle Terra; e perciò i poli schiacciati, ed

elevato il mezzo del nostro globo.

(6) Qui si parla della famosa cometa dell'anno 1680, il di cui periodo è di circa 575 anni, che formano

appunto cento e venticinque lustri. Per comodità del verso si è chiamata centi-lustre solamente, e con ciò abbastanza si distingue dall' altre tutte calcolate dall' Halley. L' Ariosto usò una voce poco dissimile nella stanza 91 del canto 46:

Or s'un gianetto par che il vento passi Seguendo o Caprio , o Cerva multilustre.

La trajettoria di questa cometa tagliò l'eclittica in due punti non opposti diametralmente, ma lontani l'uno dall'altro solo 90 gradi verso il fine del segno della Vergine, e il principio di quello del Capricorno.

- (7). È noto che le elissi molto allungate che descrivono le comete, per comodità del calcolo si considerano come parabole.
- (8) Avendo Newton calcolato il grado di calore che acquistar dovea la cometa del 1680, accostandosi tanto al Sole, ritrovò ch' era due mila volte maggiore di quello d' un ferro infuocato; e che una massa di ferro infuocato grossa come la Terra sarebbe stata 50000 anni a raffreddarsi. (Vedi Newton Princip. Matem. Filos. Natur. lib. III)
- (9) La coda di questa cometa occupava lo spazio di 70 gradi nel cielo. Secondo il calcolo di M. Halley ella passò il giorno 11 di novembre sì presso alla Terra, che la distanza non eccedeva un semidiametro dal Sole.

(10) Il Whiston ha fatte molte ricerche assai bizzarre sopra questa cometa; e perciò si finge che il

suo spirito vi si aggiri intorno.

Rimontando dall'anno 1680, egli ritrova una cometa nel 1106, un'altra nel 531 o 532, ed una alla morte di Giulio Cesare, 44 anni prima dell'era volgare. Questa cometa, presa con molta verisimiglianza per la medesima tutte le volte, avrebbe appunto un periodo di circa 575 anni, e il suo settimo periodo coincide coll'anno del diluvio universale. Perciò l'autore si serve di questa cometa per ispiegarlo. La cometa s'avviava al Sole, e passando vicino alla Terra, la inondò colla sua coda e colla sua atmosfera, chè non avea ancora

acquistato quel grado di calore di cui sopra si parlò, e ne seguì la pioggia di 40 giorni e di 40 notti, che ci descrivono le sacre carte. Inoltre l'attrazione ch' esercitarono reciprocamente fra loro la cometa e la Terra, fece cambiare a quest' ultima la sua figura, ed allungandola verso la cometa, si sfessò la sua superficie, e ne uscirono l'acque dell' abisso.

- (11) Gli angoli esteriori del piede delle montagne, a cui corrispondono gl'interiori ed opposti degli altri monti paralelli, dimostrano evidentemente che fra loro scorsero le acque del mare, e le formarono in gran parte come in oggi le vediamo. Gli strati di conchiglie e d'altre spoglie marine sono una prova autentica del diluvio, e della lunga dimora dell'Oceano sulle nostre terre. Il dottor Woodward lungamente ne parla nella sua Geografia Fisica, ed il sig. di Buffon nel primo tomo della sua Storia Naturale. Tellamed più d'ogn'altro ha riunite le prove della permanenza e della diminuzione del mare ne'suoi Filosofici Discorsi; e questo è il più ragionevole de'suoi paradossi.
- (12) Questa astronomica predizione della fine del mondo non è spogliata di probabilità, ed oltre il Whiston ne hanno temuto l'Halley e Gregory; ma buon per noi che il ritorno della cometa non succederà che nell'anno 2255. (Ved. Gregory Astron. Fisic. lib. V, coroll. part. 4. Transaz. Filos. n. 297)
- (13) Milton pose nel Sole un angelo regolatore chiamato Uriele, e questa poetica idea gli schiuse un campo di grandiose immagini; il piano inclinato che formò ad Uriele un raggio del Sole per discendere nel paradiso terrestre sul cader del giorno, è certamente una delle più belle fantasíe di quel poeta. Klopstok, seguitando le tracce dell' Omero inglese, popolò d'angeli il centro della Terra; e la descrizione di quelle caverne e della porta che s'apre nelle montagne del Nord è un pezzo de'più sublimi del poema.

(14) Έρημας δι αιθερος. Così volle Pindaro nominare i cieli, che sembrano un deserto, quando il Sole oscurando col suo splendore tutte le stelle, non si vede che un vastissimo campo d'aria affatto sgombro di nuvole.

(15) 1 PP. Jacquier e Le Seur hanno commentato i Principi Matematici della Filosofia naturale di Newton, e le sue ricerche più astruse.

(16) La prepotente inclinazione di Keplero a ritrovare leggi analoghe ed armoniche nella Natura, lo spinse a far molte singolari ricerche negli anni suoi più teneri sul numero dei pianeti, sulla dimensione delle loro orbite, e sovra l'analogía o la legge de'loro periodi. Le sue celebri scoperte sono in gran parte dovute a questa passione, non molto degna per altro d'un eminente filosofo. Tycone non approvò queste sue pittagoriche speculazioni, e lo ammonì di posar prima fondamenti più solidi sulle osservazioni, ed ascender dopo alle cause. Noi dobbiamo all'avviso di quel celebre Danese la solidità che acquistarono coll'esperienza

le più belle idee di Keplero.

Pretesero alcuni moderni che la famosa armonía delle sfere di Pittagora racchiudesse più verità che immaginazione sotto il velame mistico de'modi e de'toni. Una corda di musica rende l'istesso suono d'un'altra che sia di doppia lunghezza, quando la tensione della seconda è quattro volte maggior di quella della prima; la gravità d'un pianeta è quadrupla della gravità d'un altro pianeta che sia in una doppia distanza. Affinchè una corda di musica venga all'unissono con un' altra corda più breve e della medesima specie, la tension sua dev' essere accresciuta nella stessa proporzione che si ritrova più grande il quadrato della sua lunghezza; nell' istesso modo, affinchè la gravità d'un pianeta diventi eguale alla gravità d'un altro più vicino al Sole, dev' essere questa accresciuta in ragione del quadrato della sua distanza dal Sole. Se adunque si supponessero molte corde di musica tese dal Sole ad ogni pianeta, per accordare queste corde all'unissono sarebbe d'uopo accrescere o diminuire la tension loro nelle medesime proporzioni che sarebbero necessarie per rendere fra loro eguali le gravità de' pianeti; ma certamente la Scuola pittagorica non avea fatte tutte queste scoperte nel ciclo, o se le avea fatte, la nube in cui le avvolgea con tante mistiche allusioni, ha lasciato a' moderni tutta la gloria d'averle sviluppate, e rese certe ed intelligibili. La mancanza però di stromenti

446 PER LA MORTE DEL P. LE SEUR. ANN. matematici, e molto più d'un' esatta misura del nostro globo, non permette di credere sì avanzata l'antichità nell'astronomía; e quantunque si possa, prodigando l'erudizione e l'ingegno, far onore a' Pittagorici di sì belle scoperte, e pretenderle celate sotto un linguaggio mistico, i filosofi e gli eruditi riguarderanno mai sempre gli antichi come inferiori d'assai al nostro ed al passato secolo, ogni qual volta si faccia il paragone de'libri de' moderni con quelli d' Aristotile e di Toloméo, o cogli oscuri passaggi di Seneca e di Plutarco. La pretesa armonía delle sfere fu riconosciuta da Plinio per una più gioconda che necessaria sottigliezza, quando ci narra la musica Δια πασων, che formava Pittagora colle distanze de' pianeti da lui chiamate toni e semitoni. Lo spazio di 126000 stadi che giace fra la Luna e la Terra, chiamavasi tono; dalla Luna poi, come narra Censorino, alla stella di Mercurio eravi la metà di questo spazio, che formava l'ημιτονιον. Da Mercurio a Fosforo, ossia Venere, un altro semitono. Da Venere al Sole tre volte tanto, cioè un tono e mezzo. Il Sole adunque ritrovavasi, giusta questo calcolo, lontano dalla nostra Terra tre toni e mezzo; il che dicesi Δια πεντε. Dalla Luna poi due toni e mezzo, ed ecco la Δια τεσσαρων. Dal Sole a Marte computavasi l'istesso intervallo che giaceva fra la Terra e la Luna, e così se ne formava un altro tono. Da Marte a Giove la metà di questo spazio, ossia semitono; altrettanto da Giove a Saturno, e da Saturno al cielo delle fisse, e così stava la Δια πασων celeste. Ma le osservazioni de' moderni distruggono tutta questa armonía: Pittagora, al riferir di Plinio e di Censorino, contava 126000 stadi dalla Terra alla Luna, ossia 18000 miglia romane, e questo era lo spazio da cui era formato il tono; ma la distanza della Luna dalla Terra è di trenta diametri della Terra, e quella degli altri pianeti è prodigiosamente più grande di quanto sognarono gli antichi. I toni adunque e i semitoni si riducono a mere inezie, e tutto il sistema musico de' cieli trovasi disordinato e confuso. Egli è cosa manifesta che Pittagora lo fondava sulle distanze, e non sulla gravità de' pianeti, affatto ignota a lui ed alla sua Seuola.

## L'ECCIDIO DI COMO

POEMETTO

DI

CARLO CASTONE

CONTE

DELLA TORRE DI REZZONICO



Avendo io, nel tessere un eroico componimento intorno alle origini, alle antichità ed alle vicende di Como, raccolte con molto studio alcune non volgari notizie, ed instituite laboriose indagini sul vero significato de' celtici nomi che là suonano non intesi, credei pregio dell'opera ordinare tutta questa letteraria suppellettile in modo che un compiuto ragionamento, scevero, per la varietà, della noja, se ne venisse a formare, e potesse quindi tener luogo della prosa, elucubrazione la quale alle poetiche con saggio consiglio avete in costume di premettere, Arcadi valorosi, nelle pubbliche adunanze al rinovellarsi del mese. Alludono i versi a molti punti di storia patria, che per la loro poca celebrità si possono dagli stra-nieri, senza tuccia d'indotti, ignorare; laonde godranno d'esserne prima istruiti per ben intendere il senso, ed apprezzare l'artificio del poetico fraseggiamento. Una italica città, che ottenne colonie da Pompéo Strabone e da Giulio Cesare, che fu madre de' due 'Plinj e de' due Giovi, e da cui traggono la chiara origine le famiglie di due sommi Pontefici (b), può senza fallo ornarsi di poetiche lodi eziandío nella massima Roma, sol che ravvolga nel pensiero l'antico splendore della sua militare possanza, o la maestà di quell'augusta religione, da cui è reso il suo nome più dell'antico venerabile, dignitoso e solenne a quanti popoli racchiude il gemino emisfero.

(a) Questa presazione ed il seguente poemetto surono recitati

dall' Autore l' anno 1790 nell' Arcadia di Roma.

(b) Innocenzo XI Ódescalchi, Clemente XIII Rezzonico, i due Plinj, cioè Cajo Plinio Secondo il Naturale, e il nipote e figlio di lui adottivo Plinio Cecilio. I due Giovj intesi dal Rezzonico sono i due fratelli Benedetto e Paolo, l'uno storico della patria, l'altro universale; il primo morto ai 3 agosto 1545, l'altro nel 1552. (Nota dell' Editore comasco.)



## ALLA PATRIA

O del massimo Lario antica Donna (1), Cara al buon Dittator che la feroce Alma non seppe intenerir di Bruto; O di Grecia e di Roma eletta sede Al purissimo sangue; o d'onorati Ingegni altrice, e libera d'eroi Armipotente un di madre e d'impero, A te ne vegno. L'ubertosa valle E i culti monti che ti fan corona Rispondano al mio canto; in sulla rupe Colchisi il vento, ed animar col fiato La capace non osi eolia tromba. Salve, Patria gentil; benchè lontano Da te Minerva m'abbia tratto, e Marte Al biondo Tebro, all' argenteo Sebeto Per breve spazio, e per più lustri in riva Alla Borbonia Parma, ognor mi fosti Cagion di gioja al memore pensiero, Cui tornano sì dolci della prima Età le gare, e i giuochi ingenui e il riso. Ma quanto ora qui veggio altre mi desta Chiare memorie di tua sorte, ond'io De' prischi fatti indagator non lento Già fei tesor nel fido petto, e gemme Or fian del carme, e nome forse e vita Oltre i lividi gorghi, oltre la tomba. Odo da' sassi, odo da' tronchi espressa La voce uscir de' secoli già spenti,

452 L'ECCIDIO È susurrarmi nell'orecchio: Oh quanto

N'è grato il suon d'un cittadino all'alma!

Ecco sul monte l'angolosa torre (2), Ch' oltre mill' anni al tempo resse, e fede Per maraviglia a lei serbò l'Ispano, Sorgere all'aure e minacciar dal giogo Lo svizzero pedon, che incerto move Per l'aspro calle i faticosi passi. Fama è che nella notte alta di fioche Voci tratte in mestissimo ululato S'ode ivi un suon che di terror percote L'ignaro pellegrin. Voci son quelle Di guerrier che la torre ardua in sè chiuse Misero avanzo al civil brando, e giuoco Dell' incostante popolar fortuna; E voi fra quelli con orror vid'io (3), Prode Caverna, intrepido Lombardo, D' arme ancor cinti, ancor di sangue lordi, Giganteggiar sulla deserta rupe, E di torbida luna al mesto raggio Squallida ed irta per grand' unghie e pelo Del fier Napoleon la infelice ombra Fremere udii più volte in tronchi accenti Or di pietade, or di magnanim' ira; E l'antiche scotendo aspre catene, Il comun sangue ricordarmi, e i danni Del perduto per fraude avito impero.

Itene in pace, illustri anime, e grave Dopo sì duri casi almen non sia

Al cener sacro la regnata terra.

Quinci lo sguardo alle rovine io volgo Delle munite porte e dell'immane Muro che uni la doppia rocca e i monti, E fra lor chiuse la città Cancrina (4),

453

DI COMO Quando contro lei sola Insubria tutta Scese, e di venti popoli col braccio Appena la domò dopo due lustri. O Italia! O libertà! Certo potea, Spenti gli Ottoni imperiosi, e surto L'odio e l'orror pel fulminato Arrigo (5), Il pugnace Lombardo un vasto regno Stender dall' alpi al doppio mar, frenando Dell'Éridano ondoso ambe le sponde Con auree leggi d'uguaglianza amiche, Se un Arato novello in un sol foco, Quasi in ottica lente, accolta avesse La generosa fiamma, onde fu vista Tutta avvampar l'italica contrada. Ma cieca ambizion, vil gelosía, Insano orgoglio e lunga ira e vendetta L'un contro l'altro i malaccorti spinse Itali all'arme, onde divisi e domi Già da se stessi a barbare catene Porsero alfin, benchè fremendo, il piede.

Ahi che non vista dall'inerte volgo, Al sonno similissima ed al vento, Fugge l'alata occasion, nè torna Per lamentar di popoli, e delusa Ne geme la virtù de' tardi eroi!

Ma come senza lagrimar poss'io, O misera città, l'aspre vicende E la non degna ricordar tua sorte? Parmi veder della superba gente L' esercito infinito a te d'intorno, Tutta ingombrando la valle ampia e il monte, Splender nell'arme, e in larghi giri al vento Sciolte ondeggiar le congiurate insegne. Chi è colui che così torvo gira

L'ECCIDIO 454 L'ardente orbe degli occhi, e pur le guance Non veste ancor della lanugin prima? Vidone egli è, che degl' Insubri al campo (6), Mirabil mostro, colla madre or venne, E di Biandrate abbandonò la rocca. Ve' come nelle pinte armi fiammeggia Il garzon crudo, e colla man già salda Va palleggiando una grand' asta al vento. Tal dall'equorea Sciro, amabil sede Di vergini, al ventoso Ilio fu tratto Novello in arme del temuto Achille Il fero germe, cui non anco il primo Pel sulle gote morbide fioría, E già del padre emulator godea Agitar nella polve i gran destrieri Col fido Automedonte; e Príamo intanto E Andrómaca in mirarlo, un freddo gelo Sentían per l'ossa, ed un segreto orrore. E ben, Troja novella, egual rovina Dopo dieci anni a te sta sopra, e dopo Che il tuo Lamberto nella tomba è sceso (7), In valor pari all'omicida Ettorre, Possente a' Greci consiglier di fuga; Lamberto che di tutto il suol lombardo Unite a' danni tuoi l' armi represse; Nè mai di sangue e di ricchezze avaro Fu per la patria libertade, e cinto D'indomita costanza il petto audace, Viva folgore in guerra, al solo Fato Cesse, e fra l'ombre degli eroi mischiossi.

O antica Patria! o di valor guerriero E di fortezza in duri casi esemplo! Deh perchè mai l'aspre tue pugne, e i molti Sul pian, sul monte, sull'ondoso lago **DI СОМО** 455

Trosei da te con man vittrice alzati,
E il sangue e il pianto, e di sì lungo Marte
Il lamentabil fine un altro Omero
Non rivestì d'eterni modi, e solo
In gotico stridor la ferrea tromba
D'ignoto vate ne parlò cogli anni? (8)
Lascia (benchè tal rimembranza al mio
Pensier grave ognor torni, e ne risugga
Per lutto estremo l'anima dolente)
Lascia, o Patria, che almen l'ultimo pinga
Tuo sato, e meco de'tuoi colli il vento
A sospirar con slebil carme inviti.

Ecco già presso alla città si fanno Quattro belliche torri, immensa mole Sotto cui tarde stridon ruote, e suda Di più giovenchi la cervice. A mille Van grandinando le selci aspre e i dardi, Nembo di morte impetuosamente Dalle murali macchine sospinto, E le crinite di cerulea fiamma Pingui fiaccole ed aste. In cento parti Gli aspri monton colla ferrata fronte Urtan, doppiando i colpi, il saldo muro, E ne tremano i boschi, e n'ha spavento L'onda del Lario, e il monte alto ne geme. Bronzo a tre doppi e rover dura al petto Ben ha colui che il misero lamento De' moribondi, e l' infrante ossa, e i rivi Può del sangue mirar con ciglio asciutto; E, di tant' armi al fulminar, non lascia Le conquassate torri e i merli e i tetti, I cari tetti che già vòlti in fiamme Piomban qua e là con subita ruina. Vano è l'ardir, vana è la forza. Il campo

Per molta strage non decresce, e rara, Benchè di morte impavidi all'aspetto, Stendon sul muro i difensor corona.

Alfin mentre sepolte eran le cose Nel profondo silenzio della notte, E il letéo sonno più dolce che mele Sull' attendate squadre iva spargendo Obblivion dal corno vaporoso, Tacitamente alle spalmate navi Trassero i padri, le consorti, e seco, Miserabile vulgo, i cari figli, E commesse all'infida aura ed all'aeque Fur le reliquie del cadente impero. Indi ad arte un tumulto, e di percosse Armi eccitando un orrido frastuono, Con disperata man la ferrea porta Apresi, e versa riboccante un' onda Di popolo guerrier. Mal desto all'arme Corre dal campo il gran nemico, e tutte Salpano intanto dal ricurvo lido Le inosservate navi. Atra la notte Intorno colla cava ombra a lor vola.

Ahi lasso! contro il fermo ordin de' fati Nulla tentar, nulla sperar ne giova. Esce tutto fra l'arme il vulgo avvolto, E stagnando le lagrime, e premendo In cor l'affanno e i queruli sospiri, Della patria vetusta i dolci lari Abbandona fuggendo. Orrore e lutto E disperazion lo incalza e preme; Chè grave è men d'inevitabil morte, Che d'abborrita servitù l'aspetto. Surse intanto l'aurora. Alto regnava Silenzio fra le mura, e dall'obblique

Finestre delle torri e dalla cima De' bipartiti merli alcun non era Dardo in giù spinto, nè vedeasi un cenno D'agitabili creste, o di vessillo, Nel liquido sereno, onda guerriera. Pur teme Insubria ancor l'arte de' vinti, E il noto ingegno e i fortunati inganni; Nè per le porte spalancate a schiere Entrano i fanti, ma poggiando vanno Su per le scale a' muri affisse, e tutta La già vòta cittade empion d'armati. Come se gonfio per disciolte nevi Fuor dell'alghe la fronte alza di tauro Torrente alpino, e con mugghio profondo Assorda di lontan selve e pastori; Poi la gravida immensa arenosa urna Librandosi sul fianco in giù ne spande Di spumiferi gorghi indocil piena, Che furiando spaventosamente Contro gli audaci dicehi urta e ribolle, E il piè ne solve, e dell'antico poute Il rotto giogo al mar seco alfin trae.

Ma il fior delle milizie, il fior de' duci, La cara patria abbandonando, in salvo Erasi tratto, ed opponea del lungo Vico i ripari, che fra'l monte e l'acque Inespugnabil fanno arte e natura. Seguon gl' Insúbri con sicura fronte Della certa vittoria il facil corso, E le reliquie di sì lunga guerra A sterminar s'affrettano; ma invano Cento pel lido audaci schiere e cento Corser per l'onde alla mural corona Dall' Isola ribelle armate navi,

Chè non cessero i vinti, estrema prova
D'un valor disperato. Urto non pave
Di cozzator monton l'alpestre Vico,
Nè la ferrea de' gatti unghia ricurva (9)
Laceratrice de' merlati muri,
Nè le fulminee torri, opra del crudo
Lígure ingegno, avvicinar si ponno
Alla rocca fortissima che stende
Nell'acque il piè profondo, e fassi al fianco
Delle rupi native ardua parete.

Dunque del Lario sull'estremo lido, Maravigliando, Insubria tutta, e seco Dicean le genti in fatal lega unite: Risorge Utica, e spira in cento petti L'idomita di Cato anima atroce? Abbiano pace i vinti. Assai di sangue Ne costò la vittoria, e pingui intorno Ne son le glebe, e ne rosseggian l'acque.

Nè men dolente il difensor di Vico Volgea lo sguardo a' patri tetti, al porto, E delle torri alle ventose cime, Su cui l'ostili insegne in larghi giri Sventolavano in mezzo a densa selva D'aste, di scudi e di fiammanti elmetti; Nè speme v'era di soccorso. Alfine Un ramo alzando il vincitor d'ulivo, La pace offerse, e dettò patti e leggi. Ma patti e giuri ei non serbò. La rocca Invase allor senza contrasto, ed ambe Di catena servil gravò le braccia, Che in lieto aspetto distendea pel lido La lunata cittade al Lario amico. Nè già, com' eran le promesse, il forte Vallo e le torri diroccò soltanto,

ы сомо 459

Ma i tetti ancora, e i delubri alti e i prischi Del roman nome monumenti accese Con sacrilega face, e la schernita Fede sull'ali sen lagnò del vento. Cade l'alta città, cade la bella Dominatrice del bifronte Lario Misera preda di nemiche fiamme. 'Arde Vico inaccesso, ardon le torri Di Coloniola e i templi, e di Fabato (10) Il portico, e di Giulio arde l'arena. Non gli ombrosi recessi, il bagno aprico, Non l'atrio di Caninio, ove godea Fra zefiri loquaci ire a diporto Eterna primavera, i duri petti Mosser de' vincitori. Al suol ne vanno Le testudinee volte, e l'operose Pavimenta ricopre alta ruina. Ne geme il bosco, e sen lamenta il verde Euripo pien di gemme, e per le vaste (11) Terga del Lario dall' un lido all' altro Orribilmente la gran vampa ondeggia. Dov'è giustizia, o vincitor crudele, Dov'è la fede? — Ma del fato ignara E del fosco avvenir gli uomini han mente, Nè serban modo nella lieta sorte. Tempo verrà che l'aspro eccidio e il giogo Degli Orobj infelici in odio avranno Gl' Insubri istessi, e del trionfo amara Sarà la ricordanza. Ecco dall' alpe Scende Enobarbo alto in consiglio, e l'arme E i dritti ha seco del romano impero (12). Fama il precede, ed il terror sugli occhi Dell' itale città l' aquila spiega, L'aquila a cui de'regnator lombardi

L'ECCIDIO 460 Il ferreo serto già cader parea Dall' immemore artiglio. Al lago in riva Posa alquanto lo Svevo. Umida piomba Notte, e per la deserta ampia convalle Voce di vagolanti ombre stridea. Muove intanto dall'acque oscura e lenta Ruota di nebbia, che serpe alto, e fascia Di più profonda tenebría la vasta Purpurea tenda, ove fra l'armi e l'oro Cesare assonna. Al capo suo sta sopra Di stranie larve architettor Morfeo, E gli figura di lanose nubi Contesta nave, che col rostro acuto Par che il tacito fenda aere notturno, Che d'agitato mare avea sembianza. Nebbia sono le vele, e nebbia i remi (13), Che in triplice distinti ordin sull'acque Cadeano obbliquamente, e di lunghezza Dal supremo scemando all'imo seggio, Qual dispari zampogna, a serve braccia Inegual peso ed inegual fatica Eran pe' gradi del naviglio alato. Entro di Plinio vi rosseggia il mesto Simulacro. In vapori assottigliato Sta l'esangue almirante in sulla poppa, Qual già nell'acque del Miseno. I rari Crini e la barba eran combusti, ed atre Pel fumo e per la cenere le brevi Belliche vesti, e grave odor di zolfo Spiranti ancor. Dall' arrocate fauci Rompea la voce, qual s'ode fra' sassi Incerto gorgogliar lento ruscello. Svégliati, ei dice, o successor d'Augusto, E mira qual della mia patria feo

L'orgoglio dell'insúbre empio governo. Mira le torri, ond' ella cinta il capo Godea stampar d'ombra superba il piano, E la guerriera immagine nell'acque Addoppiarne del lago, a terra sparse Indegnamente, e gli antichi archi e i marmi, E da' sonori cardini le porte Svelte ingombrar d'alta rovina il calle. E tanto osò quel popol crudo? E tanto Fidasi ancora in suo poter, che nieghi A te, Signore, a te piegar la fronte, Che d'usurpata libertade or cinge Col pileo audace? E tu lo soffri? Un vano Titolo adunque è dell' Italia il regno? Pietà ti mova degli oppressi, e delle Onte vendicatrice ira t'accenda. Esca al suon di tua voce, esca il pugnace Orobio omai dall'umili capanne, Ove fremendo, qual lion s'appiatta, Cui le mascelle il cacciator numida Strinse nel ferro, e le nodose zampe, Terror de' boschi, disarmò d'unghioni. Vedrai com' egli ognor costante e fido A te ne' lieti e negli avversi casi Degno sarà che l'aquila gli stenda Le negre penne sull'avito scudo, E zelator di tue ragion si laudi (14). Vanne, e l'altero tuo nemico e mio Cingi d'assedio, e lunga fame il vinca. Io sarò teco, e di mia man percossa Cadrà la porta aquilonar, cadranno Le detestate mura, onde le faci E l'arme esciro alla mia patria infeste, E me di ferro, e me vedran di fiamme

Cinto esultar nel memorabil giorno
Gli attoniti soldati e il vulgo imbelle;
E tutta dalle sedi ime divelta
La superba città stender sul campo.

Sì disse l'Ombra, e nel partir sul letto Scosse il cener fumante, e del Vesevo Le sulfuree faville, onde l'opposto Pendulo scudo d'improvvisa luce Un sanguigno vibrò lampo nel bujo, Rauco sonando, e il mobile cimiero Fe' sull'elmo regal cenno di morte.

Ah non invan parlò l'ombra sdegnosa Al vindice Enobarbo, e tu lo sai, Città regina dell'Insubria in alto (15) Squallore avvolta, e per ludibrio i fianchi Lacera e guasta dallo svevo aratro, E d'infecondo sale il grembo aspersa (16). Ma sul tuo scempio istesso a me sovente Lagrima di dolor bagnò le gote; Chè senza affanno ricordar non osa Alma bennata le piaghe profonde D' Italia in sen barbaramente impresse Dalla civil fera discordia, e dalla Antica d'oltremonti insana rabbia, Cui fe' debile schermo in ogni etade L' aereo vallo dell'Alpi canute, E l'Appennin nimbifero, e di cento Fiumi l'opposte invano urne spumanti.

Sebben de' ferrei tempi è giunto alfine Il lentissimo occaso. Amico nodo Alla Senna magnanima il guerriero Istro congiunge, e folto selva annosa Di pacifici ulivi Italia adombra. Verdeggi eterna la palladia pianta

ы сомо 46.

Nel tuo bel sen, mia dolce Insubria, e nullo Dalla bellica scure oltraggio soffra. E tu, Gallo immortal, tu che nell'oro Di politica lance appendi e libri, Terreno Giove, dell' Europa il fato, E di sue forze equilibrar col senno E col vindice braccio il pondo godi; Perchè di Grecia all'oppressor crudele, Al fier nemico di bell'arti e studi, D'Asia e d'Europa al vastator t'annodi In turpe lega, e già per lui ti corre La man sull'elsa, e il brando alzar minacci, Quel brando istesso che non ferreo giogo Di barbaro signor, ma di materna Troppo severa autoritade i lacci All' inquieto American disciolse? Qual ti move cagion? Forse alla tua Di generosa invidia alma ognor piena Grave esser può che libertà si renda Per mano altrui dopo cent' anni e cento Di Plato e di Temistocle a' nipoti? Ah se tu avvampi di sì nobil foco, Tu stesso adunque la magnanim' opra Seconda, e volgi le tonanti prore Di Costantino all' atterrite mura, E coll'antico orgoglio a' piedi tuoi Del bendato Ottoman cadano infrante, Lungo terror d'Europa, armi e catenc.

## ANNOTAZIONI

(1) L'origine della città di Como si perde nell'alta notte de' secoli più rimoti. Plinio, tracciando Catone. da cui fu scritto un libro sulle Origini, afferma che la fondarono gli Orobj (a). Cornelio Alessandro pensò che gli Orobj fossero popoli della Grecia, e in tal sentenza fu tratto dal nome, che in greco significa abitatori de' monti; ma sebbene sia greco il nome d'Orobio, non ne viene in conseguenza che Greci pur fossero que'popoli che lo portavano. Imperocchè non ignorasi che da' Greci e da' Romani furono volti nelle loro armoniche favelle i barbarici nomi delle varie nazioni, quando ne scrissero la storia, o ne dipinsero i costumi; quindi Barbari, e per nessun titolo d'antica cognazione a' Greci congiunti, come che degeneri dagli Sciti, e discendenti da'loro servi, furono gli Amaxobi, quantunque significati siano da tal nome in greco gli abitatori e viventi sui carri (b), ed eziandio i Trogloditi, termine che vale in greco, quanto abitatori delle caverne (c).

Mosso da tali ragioni Benedetto Giovio rigettò la sentenza di Cornelio Alessandro. Ella si è filosofica congettura che gli abitatori de' monti fossero i primi che discendessero nelle pianure e nelle valli, e vi ergessero parecchie città dopo i frequenti cataclismi della terra. Questi monticoli non furono greci nell' Italia, ma

(a) Vedi Plin. lib. III, cap. 17.

(b) Da αμαξα, ης carro, e βιοω vivo.

(c) Da τρωγλη caverna, spelonca, e δυω entrare. Troglodite fu da Omero, o da qualunque siasi l'autore della Batracomiomachía, appellato un topo eroe nella battaglia ed uccisore di Pelione. Vers. 205.

Τρωγλοθυτης δε μετ' αυτου ακουτισε Πηλειωνα Πηζευ δ' εν στερνώ στιβαρου δορυ. του δε πεσουτα Ειλε μελας Ιανατος, ψυχη δ' εκ σωματος επθη. L'eccidio di como annotazioni 465

parte bensì della vetustissima nazione de' Celti. L'etimología adunque di Como non deve ripetersi nè dal greco  $K\omega\mu n$  significante *Borgata*, nè dal latino *Comptus*, come finge l'ingegnoso Cassiodoro, quasi che dalla natura fosse tal luogo con molti doni culto ed abbellito. Ma lasciando queste inutili ricerche, ricorderò brevemente le antichità più sicure della patria che sono

nel poema nominate.

I Celti o Galli occupatori dell'Insubria furono vinti da M. Marcello, e, come narra Livio, espugnata fu Como, e più castelli del territorio vennero in potere del Console vittorioso; allora i Romani vi trasportarono una colonia, e quella parte de' sobborghi che in oggi chiamasi S. Agostino fu detta anticamente Coloniola, o picciola colonia de' Romani. Ma i Reti poscia la devastarono. Pompéo Strabone padre del gran Pompéo restituille i coloni, e C. Scipione tre mila uomini vi condusse. Giulio Cesare in appresso ve ne dedusse ben cinque mila, fra' quali cinquecento nobilissimi Greci che, ottenuta la romana cittadinanza, furono amnoverati fra gli abitanti. Da tal romano incremento fu detta la città Novum Comum, e così fra gli altri chiamolla l' elegantissimo Catullo (a). A' tempi di Plinio

(a) Non si può da un Italiano leggere senza qualche nazionale commovimento di sdegno nell' Encilcopedía l'articolo di Como. Come, Ville d'Italie, au Duché de Milan, située à la pointe meridionale du lac de son nom, dans une plaine entourée de montagnes, à l'endroit où l'Adda sort du lac. Questo si è l'altro ramo del lago verso levante, dov'è situato Lecco. Cette Ville souffrit beaucoup dans le tems de l'invasion d'Annibal. Annibale non vide mai Como, ne mai si accostò a Milano, per quanto si può raccogliere consultando Livio, Polibio, Appiano Alessandrino. Dall' alpi superate s'avviò verso Torino, che incendiò. Venne alle rive del Ticino, e, viuto Scipione, passò immediatamente l'Eridano, combatté alla Trebbia, e di la pe-netrò per l'Appennino in Toscana. Non so d'onde tragga il Geografo francese la notizia-che nessuno degli antichi storici della seconda guerra punica ci ha tramandata alla memoria. La carta geografica della spedizione d'Annibale del sig. Danville, che rischiara e adorna la Storia del sig. Rollin, non fa passare quel fulmine di guerra da Como. Io credo per lo contrario che i Galli Orobj e gl'Insubri si unissero ad Annibale contro i Romani, parte dopo la battaglia del Ticino, e parte dopo quella di Trebbia. Egli è certo che i Galli i quali si trovavano nel-

POEMI DIDASC.

Cecilio era la città municipio. Fin qui Benedetto Giovio. Paolo poi narra che a' tempi suoi erasi in Como scavato un insigne frammento d' epistilio, ch' egli credeva ruine d' un teatro di Cesare, di cui leggevasi il titolo in bellissimi caratteri cubitali, e l' immagine altresì d' un suo trionfo scolpita in amplissima tavola di candido marmo fu discppellita, ed a lui recata; come pure la testa di Cesare dittatore in colossali proporzioni cogli ornamenti di pontefice massimo velato dall' infula, e similissimo alle medaglie in onor suo battute.

(2) Il primo avanzo dell'antichità de'secoli barbarici che si vede avvicinandosi a Como, si è la Torre di Baradello. Questa rocca è celebre nelle storie; edificolla Luitprando re de'Longobardi l'anno dell'era volgare 724 (a). Il Ballarino malamente ne attribuisce la fabbrica al popolo comasco nell'anno 1096, e le toglie quasi quattro secoli di antichità: il P. Tatti dimostrò l'errore del Ballarino e di Paolo Moriggi. La fortezza fu smantellata dal celebre Antonio De Leva generale di Carlo V nell'anno 1527, sotto pretesto che servisse di ricovero alle masnade mal contente e mal pagate, che tutta infestavano in que' tempi infelicissimi

l'esercito di Scipione, come ausiliari, in numero di due mila fanti e dugento cavalli, colle recise teste de' Romani di nottetempo se ne fuggirono ad Annibale, prima che Sempronio al collega si unisse. Inoltre vennero al campo cartaginese i legati de' Galli Boi, e diedero nelle mani d'Annibale i Triumviri de' Romani, che a dividere i loro campi erano stati spediti. Che se non temerono di abbandonare i Romani que' Galli che nelle loro terre aveano gli eserciti de' Consoli, molto più osato l'avranno i lontani sull'esempio de' Boi e degli altri che lungo il Po si stendevano. Ad ogni modo è certissimo che Annibale non penetrò fra gli Orobj. Como fu chiamato novo da' Romani, per-chè vi dedussero nuove colonie, ristorando i danni che i Reti vi cagionarono, e non i Cartaginesi. Chi può adunque soffrire le altre parole del Geografo francese? Mais les Romains, pour les récompenser de leur fidélité, rebâtirent leur Ville, et c'est depuis ce nouvel établissement qu'elle prit le nom de Nova Coma. Giammai fu così scritto in latino, ma bensi Novum Comum; sicchè appar manifesto che il francese Enciclopedista erasi dimenticata affatto la Storia romana, e gli elementi eziandio della consolare favella. ( Nota dell' Editore comasco.) (a) V. Sigonio de Reg. Ital. lib. III.

la Lombardía. Rimase però in piedi una bellissima torre, e qualche altro sfasciume ancor mirasi delle antiche fortificazioni qua e là per la schiena del monte.

- (3) Napo ed altri principi Torriani dopo la battaglia di Decimo, in cui rimasero a tradimento sconfitti da Ottone Visconti, furono rinchiusi nel Baradello. Napo I, figlio di Pagano II, detto Napoleone, creato signor perpetuo di Milano ai 15 di dicembre l'anno 1265, stese il suo dominio sovra Como, Bergamo, Lodi e Novara. Essendosi vendicato severamente di molte e gravi ingiurie sofferte da' Lodigiani, e della crudel morte data a tradimento a Pagano suo fratello, ch' egli aveva fatto pretore di Vercelli, fu da' malcontenti chiamato tiranno, anzi che principe; ma gli autori più accreditati lo prédicano concordemente per insigne prudenza e per alto sapere nel diritto. Fu da Rodolfo I creato vicario generale dell'Impero in Lombardía. Ricevè con sommo splendore in Milano Margarita figlia del duca di Borgogna sposa di Carlo re di Sicilia, Filippo re di Francia ed Edoardo re d'Inghilterra, e due volte Gregorio X sommo Pontesice. Dopo aver disfatto più volte Ottone Visconti e i suoi partigiani, fu da ultimo sorpreso di nottetempo a Decimo, e fatto prigioniero dopo lunga e valorosa difesa, e rinchiuso nel Baradello, dove morì l'anno 1278 nello squallore, nella tristezza e nella mancanza totale di ogni presidio per la crudeltà de'nemici, che l'avevano barbaramente chiuso in una gabbia di travi. Con Napo furono condotti nel Baradello Corrado Mosca suo figlio, Caverna I detto Cavernario, Enrico, e Guido detto il Ricco, e Lombardo.
- (4) La città ebbe l'aggiunto di Cancrina dalla sua figura; imperocchè il sobborgo di Vico e quello di Coloniola, ora detto di S. Agostino, stendendosi lungo le rive del lago, ed abbracciandolo a ponente ed a levante, vengono a formare le due branche, il lungo sobborgo di Porta Torre la coda, e la città tutta il corpo del gambero; quindi si legge un inno in lode di S. Eutichio vescovo colle seguenti parole: Urbis cancrinæ branchia leva hunc sanctum protulit; la branca

- (5) È noto che le città d'Italia riguardarono il regno di Arrigo IV come l'epoca di loro libertà; prima però della pace di Costanza si erano molte città lombarde sottratte quasi interamente al dominio degl'Imperadori, e divise fra loro d'interessi guerreggiavano per estendere la loro potenza. Milano e Pavia erano il centro de' partiti. I Milanesi coll'aperta forza s'impadronirono di Lodi e di Como. Se la lega lombarda contro Federico si fosse tessuta ed annodata prima ch' egli scendesso in Italia, non avrebbe quell' accorto principe potuto profittare delle discordie private d'un popolo contro l'altro per soggiogare, com' egli fece, or l'una or l'altra città, e ridurre in cenere Milano. Dopo l'eccidio di quella metropoli furono raccolti i primi fili della gran trama dell'italica libertà. Il marchese Obizzo Malaspina imitò per alcun tempo la destrezza del greco Arato nella lega Acaica; le fazioni che germogliarono fra gl' Italiani, e la soverchia libertà d'ogni suo popolo, che reggevasi a comune, nocquero allo stabilimento di una confederata Repubblica, le cui forze potessero resistere agli oltramontani, e dopo varie vicende caddero gli uni dopo gli altri nella servitù per propria lor colpa, come fu da tutti gli storici avvertito.
- (6) Fra' molti che vennero co' Milanesi all' espugnazione di Como si ricorda a buon titolo Vidone figlio di Alberto conte di Biandrate, il quale ancor giovinetto spirava una rigida ferocia dal volto, come notò Benedetto Giovio (b).

(a) Jovius Histor. Novocom. lib. II, pag. 204.

La coda però del gambero, ossia il borgo di Porta Torre fu aggiunto dopo la ristorazione di Como fatta da Federico, come notò Francesco Cigalino nel lib. II della Nobiltà della patria, la quale avrà prima di tale accrescimento imitata la figura di un granchio che non ha coda.

(b) Bened. Jov. lib. 1, pag. 12.

- (7) Lamberto Rusca difese intrepidamente la patria, e morì prima della sua distruzione. Leggesi nella chiesa di S. Giacomo il suo epitafio, che in questi versi ho voluto imitare. Eccone le parole: Omnium fere Lombardie populorum in Rempublicam conspirantium arma compressi, liberos et fortunas pro Reipublicæ incolumitate devovi, et ad exemplum Romanæ constantiæ invictus decessi. Egli fu conte di Valle Romana, console di Como e condottiere dell' armi sue; riportò insigni vittorie per terra e sul lago (a). Quinci è degnissimo che ad Ettore sia paragonato, come fu Como a Troja per molti titoli. Imperocchè la guerra de' Milanesi e de' Comaschi durò circa dicci anni, come quella d'Ilio, e vi concorsero quasi tutti i popoli di Lombardía, come i Greci. Inoltre la patria fu detta piccola Troja ne' secoli posteriori, per la frequenza delle torri, ginsta il testimonio di Benedetto Giovio (b). Ma prima ancora dell'eccidio ella ne contava molte, come si può raccogliere dall'Anonimo Cumano, e l'antica Coloniola segnatamente ne avea due fortissime in que' tempi.
- (8) La guerra de' Milanesi e de' Comaschi diede argomento ad un poema, che fu composto in latino da uno sconosciuto poeta, che il Muratori distingue col titolo d'Anonimo Cumano. Egli visse in que' tempi, e vide l'eccidio della sua patria, e con molta esattezza notò le vicende di quella lunga e sanguinosa discordia. È fama che l'Anonimo sia di casa Raimondi; il suo poema comincia:

Bellum quod gessit populus cum gente superba Olim Cumanus.

- (9) I gatti erano macchine che i Genovesi fecero per l'espugnazione di Como con molte baliste e quattro torri mobili, di cui fa parola il Cumano, descrivendole rozzamente.
- (10) In questi versi brevemente si accennano le antichità de' Romani che si vedevano in Como, e che nella sua rovina rimasero avvolte. Oltre le fortifica-

(b) Lib. II, pag. 206.

<sup>(</sup>a) V. Ballar. Cronic. par. III, pag. 256.

L'ECCIDIO DI COMO zioni di Vico e di Coloniola, che furono smantellate colle altre tutte della città, perirono in quel disastro i preziosi monumenti che a noi restavano della romana grandezza. Eravi un teatro ed un'arena, che a Giulio Cesare sono attribuiti, ed eravi un leggiadrissimo portico. L'epitaffio e le ceneri di Calpurnio furono ritrovate nell'antico Monastero di S. Abbondio; il Giovio ed il Cigalino riportarono quell'iscrizione da cui si raccoglie quanti onori e cariche ottenesse Calpurnio, che fu prosocero di Plinio Cecilio. Nelle pistole di quest' ultimo scrittore molte ve ne sono a Calpurnio dirette, e molte a Caninio, ch' ebbe una villa amenissima sul Lario; si crede dagli eruditi che fosse nel luogo detto in oggi l' Olmo. Veggasi la lettera III di Plinio Cecilio, che mirabilmente descrive quel Suburbano, e Raffaele Volterrano lib. IV, colon. 88, edit. Lug. 1552 (a).

- (11) Quid illa porticus verna semper? quid πλατανων opacissimus? quid Euripus viridis et gemmeus? (b)
- (12) Il Giovio narra che Federico I venne a Como, e mosso a compassione di sue recenti rovine, la fece riedificare in forma più grande, e di molti privilegi la onorò e distinse. Il P. Tatti pose tal fatto nell'anno 1155, e provò che Federico potè venir a Como nel gennajo o nel febbrajo di detto anno, mentre sappiamo dagli storici che in quel tempo egli fermossi in Lombardía. Il Ballarino adunque s'inganna affermando che Federico sceso in Italia per esservi coronato, passò da Como. È cosa certissima che l'Imperatore per quella occasione valicò l'alpi di Trento e non della Valtellina, per testimonio di Ottone vescovo di Frisinga, il quale lo accompagnava in quel viaggio, e ne scrisse la storia. Per poetica libertà si è seguíta l'opinione del Ballarino (c).

(a) Ghilini Descriz. di Valt, e del Lar. Paolo Giovio Descriz. del Lar.

(b) Plin. Epist. III a Caninio Rufo.

<sup>(</sup>c) V. Annal Sacr. di Com. Decad. II, lib. V, pag. 414. Ballarini part. I, cap. II del suo Compend. storico, cap. XII. Ottone Frising. in Federic. lib. II, cap. II. Bened. Giovio Histor. patr. lib. I.

La città di Como fu da' Milanesi incendiata e distrutta a' 27 di luglio dell'anno 1127, e giacque da 28 anni nello squallore e nelle ceneri con poche capanne erette nel luogo medesimo dagli infelici cittadini, cui fu proibito il tener mercato da' vincitori (a).

- (13) La descrizione della romana trireme si è tolta segnatamente dal tomo delle Antichità d'Ercolano. È noto che Plinio comandava la flotta romana al Miseno, e che morì soffocato dalle ceneri e dal fuoco nell'ernzione del Vesuvio, ch'egli troppo da vicino volle contemplare, come Plinio Cecilio serisse a Tacito (b).
- (14) Federico I avendo esperimentata la fedeltà de' Comaschi dopo la battaglia di Carcano, concesse loro il privilegio di portare l'aquila nera sulle armi gentilizie, e ne fece onorata menzione nella pace di Costanza (c).

(15) L'eccidio di Milano avvenne l'anno 1162, cioè 35 anni dopo quello di Como. Federico dopo aver obbligati tutti que' miseri cittadini ad uscire entro lo spazio di otto giorni, venne in persona da Pavia, e comandò a' Lombardi suoi alleati di battere quella grande e

magnifica città (d).

I Milanesi rifacendo la Porta romana nell'anno 1171, fra varie sculture effigiarono il loro terribile nemico Federico con un mostro infernale fra le gambe. Questo bassorilievo, illustrato dal conte Giulini, vedesi ancora oggidì nel mezzo della facciata esteriore della Porta romana; ed io stesso nell'antico Monastero di Chiaravalle poco lungi da Borgo S. Donnino osservai un ritratto di Federico dipinto sul muro. Egli si morde un dito in segno di minacciare un'orribile vendetta; e punto non dubito che con tale atto di ferocia alluda allo sterminio di Milano. Se questa pittura è di que' tempi, sarebbe anteriore a Giotto, come altre molte da me notate in varie città d'Italia, e segnatamente sul Lario a Gravedona.

(a) V. Anonim. Cuman.

(b) V. Lib. VI, Epistol. XVI, pag. 165, edizione Aldina.

(c) Ballar. Cronic. parte I, cap. XII, pag. 16. (d) Ved. Giulini parte VI, pag. 243, lib. XVI.

472 L'ECCIDIO DI COMO ANNOTAZIONI

(16) Il Muratori e il conte Giulini credono favola l'aramento del suolo dove fu Milano, e la seminazione del sale. Il Meibomio Juniore lo narra nella vita di Witichindo (a); e il Fiamma lasciò scritto che non tutto il suolo della città, ma solamente quello del Broletto vecchio fu seminato di sale. Ma il silenzio degli altri scrittori contemporanei può con ragione far sospettare della verità di un tal fatto agli storici. Al Poeta però basta la testimonianza di due scrittori, qualunque ella siasi. Veggasi l'opera del conte Giulini nel luogo citato alla pag. 264, e il Muratori nel luogo suddetto, dove aggiungesi ancora l'autorità di Toloméo Lucense negli Annali a quella del Meibomio e del Fiamma.

(a) Rerum German, tom. I, pag. 625.

## POEMETTI

DΙ

ANGELO MAZZA

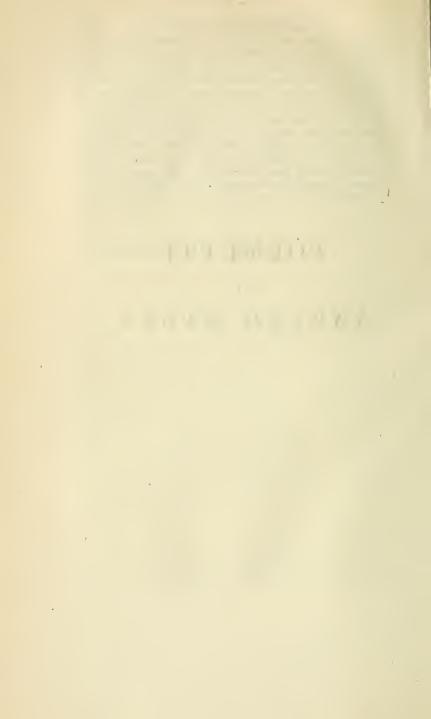

## L'ANDROGINO

Mentre all'ardente nuzial facella, Che all'amoroso talamo ti scorge, Altri, o giovin Signor, con cetre e carmi Gli avi dall' urna richiamando applaude, E d'auguri percosso il cielo echeggia, Lascia ch'io nel sermon prisco a te venga Ornando un sogno dell'egizia scuola; Mistico sogno, che se piacque a Plato, Non indegno è di te, che puoi per esso Del bel tuo stato affigurar l'imago. Nè di gemma splendor, nè forza d'auro, Nè covertati d'ostro eburnei letti, Nè mille campi, a mille buoi fatica, Lussurianti d'infinita messe, Nè qual più cosa uom giova altra o più aggrada, Tanto a vedersi è bello, e non val tanto, Sgombre le cure, a giocondare un core, Quanto amistà di conjugale affetto, Che due bell' alme annodi, e in dolci tempre Nel vario corso della varia vita, D'un concorde volere ambo le pasca. Questa non tiensi a un biondo crin, che all'uso S'adatti, e al garbo d'ariosa fronte, Debil sostegno; e non si tiene a un vago Color che per mordace aura o per lieve, E a chi d'uom nacque inevitabil morbo, O, per tempo, che sprona e più non torna,

476
L'ANDROGINO
Furando il fior d'ogni terrena cosa;
Langue, e l'età, ch'è sì temuta, annunzia;
Ma da virtù tien qualitade, e solo
Specchiasi in essa, e se ne fa suggello,
E per essa i mortali uguaglia ai Numi.

Volgea stagion che dell'umana stirpe Da quello che oggi appare, era diversa La sembianza e la sorte; era indiviso Nome femminamaschio: e questo a quella Temprato e misto, intera forma, uscío Dalla man fabbra dell'Olimpio Giove. Dagli omeri sorgea bifronte capo, Quattro le braccia discendeano, quattro Le gambe avvicendavansi, gli orecchi Sporgean pur quattro: in uno eravi quanto Ne ristora da morte. Immane forza Reggea que' corpi riquadrati, e destri A mover ritto, e, se il chiedea vaghezza, Saltando in capo e roteando a spira, Lungo in brev' ora a misurar cammino. Immagini chi può come le genti Sopra la terra allor guidasser giorni Senza sinistri, da tristezza intatte, Nè d'avversa avvenir sorte presaghe. Ma di tal sorte imbaldanzito, il dono Per cui fioría di possa, ardea di gioja, A proprio scorno Androgino ritorse, Ingrato al donator: chè avvien pur sempre Che al benefizio sconoscenza è presso, Come da corpo inseparabil ombra. Ebre d'audacia le superbe menti Si consigliaro di far forza al Cielo, E disertar del buon Saturno il regno. Limpida luce di miglior consiglio

Invano folgorava entro a que' petti, E lor mostrava invan che a folle impresa Sempre consegue irreparabil danno, "Nè campa molto chi con Dii combatte.

La perversa d'Androgino baldanza Vide il Tonante; e benchè intorno a lui Rimbombi il cupo infatigabil tuono, E'l sempre vivo folgore rosseggi, A scoccar pronto e a rinnovar l'esempio, Onde i protervi della Terra figli, Torva, aspra, fiera, abbominosa prole, Dal tricuspide telo in val di Flegra Giacquer percossi, folgorati, e tutti Spiranti orror di smisurata morte: Non comandò che su la schiatta iniqua Tal piombasse vendetta, e sol si piacque Scuoterne i vanti, e il primo ben far manco. E Mercurio chiamando a sè, gli disse: La brigante tu vedi umana razza, Mia larghezza abusando e sua ventura, Alzar contro di me fronte rubella. Debita pena ai fallitor sul capo Caschi, e gli assenni: d'un voler con Temi Némesi ultrice bilanciolla, e quadra A me che non decreto indarno mai. In duo si parta Androgino: divisa Così l'integrità del primo aspetto, Così le forze svigorite, e sciolta L'equabile così tempra del core, Cruccio amaro rodendol, si divezzi Dal tracotar superbïoso, e vegga Che Giove è sommo e signoreggia a tutto. A te l'opra commetto, a te che il troppo Scaltro Prométeo, rapitor del foco,

478 L'ANDROGINO
Festi inchiovar su la caucasea rupe

Pasto all'aquila eterno. Udisti? or parti.

Rispose al motto l'Atlantíade araldo. Il pennuto cappello assetta al capo, E degli aurei talar veste le piante, Ond'esso puote, aer varcando e nubi, Scorrer di Giuno e di Nettuno i campi, E l'universo misurar col volo. Nè la tremenda oblía verga dorata Da'lubrici distinta attorti serpi, Per cui ne' regni eternalmente bui Mandar può i vivi, o richiamar le lievi Imagini de' morti ai nervi, all'ossa, E mille altri condur prodigi a riva: Chè tanto in essa di potere infuse L'onnipossente adunator de' nembi.

Alato il capo, alato il piè, nel volto Arieggiante di Giove il voler, scende Pel sentiero de' venti e delle nubi Il celeste, uccisor d'Argo, messaggio, Ratto così, che va men ratto il nibbio Su le spase ali, alto-stridente augello, E lo sparviere che disteso aleggia. Fu giunto a terra, ragguardò, di corto Androgino trovato ebbe, e fe' motto. Libero cenno dell'Egioco Giove, Largo-veggente, agitator del tuono, Di lui, che a tutti per possanza è sopra, Mandami a te. Gl'insani vanti, ond'oso Di conturbar fosti l'Olimpo, e nuda Render di scettro l'invincibil destra Vibratrice del fulmine, in te vuole, Misero! menomar, e farti saggio, Che in ciel v'ha un tale che fa forza ai forti. Disse; e levata la terribil verga;
Divinamente pel diritto mezzo
Androgino percosse. In duo fendute
Ecco scoppiarsi ed allenar le membra
In pria già tanto poderose; ed altro
Prendere aspetto le disgiunte parti;
E pur di ricongiungersi bramose.
Così partita da veloce remo;
O da possenti notatrici braccia;
L'onda gorgoglia; e ricorrendo a tergo
Risarcir cerca lo squarciato velo.

Cillenio intanto messaggier, recando Novella in ciel dell'ubbidito cenno, Degli umani descrisse il dolor grave, Onde in selve tra fiere, e a queste uguali L' un senza pace ognor dell'altro in traccia Menan la vita disperatamente Preda d'ambasce, e di bestemmie e d'onte Dannando il giorno che miraro il sole, Chiaman funesto d'esistenza il dono. Un riso acerbo cacciò fuori il Padre Degli uomini e de' Numi, e da quel riso Il piacer tralucea della vendetta. Quando di mezzo alle stellanti ruote, Tutta atteggiata di soave affetto, Mosse Pietade, e la seguiano ancelle Con gli occhi in pianto, e pallor tinte il volto, Le vacillanti pavide Preghiere, E disse: Padre, cui Destino e Forza Sortirono l'impero alto del cielo: Tu che l'impari cose adegui, e all'ime Leghi le somme, e le inimiche accordi, Spirando a tutte spirito di vita, E d'ammirabil tempri ordine il mondo,

480 L'ANDROGINO À noi facil consenti. Or già tua voglia Empiè la retto-consigliante Astrea; Già del malnato Androgino per lei L'alterezza piegò, mendossi il rio, Che in te commise. Ve' quai pene ei soffre, A portar tormentose, a mirar triste, Da sè stesso diviso, e da sè stesso Fuor d'ogni speme, e senza posa, attratto. Ascolta, o Padre, con quali alte grida Ei chiama morte, che lo afferri e spegna. Nè fia sorda colei, che d'ossa albergo Fatto vorrebbe l'universo, e tutto Silenzio, solitudine, deserto. Nè altare a te più sorgeria, nè tempio Dell' uman culto testimon, nè l' inno Che ti fe' spesso a rimirare invito E d'agnelli incorrotti e pingui capre Ostia votiva e di novenni buoi.

Lo priego di Pietà scosse la salda Mente di Giove. Lampeggiò d'un riso Promettitore di conforto e pace L' Egioco Padre: indi ad Amor fe' cenno, Ad Amor, che bellissimo fra' Dii Surse di Caos con ali d'oro a tergo, E nella mole delle cose immensa Per varie guise sua virtù comparte, Perchè scendendo e saettando i cori Con quell'arco possente, a cui non vale Ferrata maglia e adamantina piastra, Ciascun di sua metà facesse accorto: E fu poi cura d'Imeneo la bella Opra compir, cui die' principio Amore, E sbramando i desii, le salme unendo In sacro alterno indissolubil nodo, Ammendar morte, e rintegrar natura.

L'ANDROGINO

481

O lui beato, che per don d'Amore Veracemente sua metà ritrova! E te beato tre fïate e quattro, O giovine Signor, che la trovasti Nell' Insubre Donzella, a cui ti annodi Tra le sperauze della patria e i plausi Che a te suo buon cultor scioglie Elicona.

## LAUREA IN LEGGE

Or che ti siede su la bionda chioma Pel giudizio de' Padri alto e concorde L'onor sudato delle dotte fronti, Lascia che in mezzo l'allegrezza e i plausi, Che t'accerchian frementi, anch'io disciolga Non ignobili versi, io delle Muse Fido cultore e lodator non compro. Li meditai su le pensose carte Di Focilide saggio e dell'Ascreo, Che il fratello assennò, d'opre e di giorni L'ordine vario divisando e l'uso, E del più saggio, onde le ferree tempre Dell'atroce Dracon cessaro, ed ebbe Leggi auree Atene, aurei consigli il mondo. Pochi, nè forse all'argomento uguali, Essi fieno, Signor; ma in breve giro Gran cose accoglie un apollineo spirto, Quando vera del Nume aura lo infiamma. Tal nello scudo che al figliuol d'Anchise Rilevò con sottile arte Vulcano, E la lupa nodrice e Manlio e Tullo Ed il Tevere e Clelia, e in ordin lungo Apparían le battaglie aspre e i trïonfi De' fier nipoti, e i gran disegni e l'opre Che fêr provincia l'universo a Roma.

In fresca etade, su' robusti vanni Del veloce intelletto omai varcate Le vie d'ogni saper, d'ogni bell'arte Già côlto il fiore omai, franco poggiasti Là 've ben pochi lungo studio addusse, E durata per molti anni fatica. Di bocca in bocca e d'uno in altro orecchio Vola cinto di gloria oggi il tuo nome. Plaudono i saggi, e negli onesti petti Sempre germoglia di beati frutti Promettitrice. Ecco alfin surto alfine, E te ciascun gode additar, chi l'arti Del versatile inganno, iniqua turba, Cacci di nido, e la diversa trama E il tristo vezzo di coprir col bianco Abito d'Equità la nera frode A tal rintuzzi, che nè men di furto Osin di Temi avvicinarsi al tempio; E, sua mercè, degno di lei ministro, Interprete di lei degno, l'intera Fede, il candor ingenuo, i sacri patti Tenendosi per man visibilmente, Non più odïose guarderan le soglie Del vicendevol Foro; ove d'ôr grave Fino al cospetto de' togati Padri Una lance trabocca, e l'altra in alto Va di gemiti piena e di sospiri, Che in cenci avvolta trac l'egra innocenza. Speranza antica, a cui tenore avverso Rispose ognor d'opre peggiori; e quanti Che avverar quella promettean, la giusta Eternano querela! eppur di plauso Grido a lor suona oltraggiator del Vero, E fama de' lor nomi empie la tuba.

LA LAUREA IN LEGGE Ma volgar fama rassomiglia a scarso Fiume che porta a fior d'acqua le cose Leggieri e vane, e le massicce affonda. Lode, ch'è di virtù riflessa immago, Qualità prende, e del color si tinge Di chi la ripercote; e, qual ritorna Da vario specchio variata luce, Multiplice riveste indole, e spesso Ella è tutt'altro che splendor d'eroi. Ma il fia di te, se la vorrai da' pochi, Giovando a tutti, meritar, da' pochi A librar atti e col capace senno Comprender dell'egregie opre la mole, Cui del suo marchio suggellò virtute. Così acquistârla i tuoi maggiori, amati Nomi alla patria e riveriti al mondo: Quei che pieno di mente e di consiglio Incorrotto vegliò del regio censo, Possanza dello Stato, astro del trono, L'equabil corso; e l'altro a cui vermiglio Manto ricinse, del voler superno Arbitro in terra, il Vaticano, e il feo Nova al solio di Pier salda colonna. In lor fisa lo sguardo; essi a te sieno Lume rischiarator della profonda Caligine che copre, e di perigli Il travaglioso civil calle ingombra. E dopo che per lor visto avrai quale Onde alla patria, a te giovi ed a' tuoi Abbi diritto a linear cammino, Tu pieno il cuor della sicura idea Imprendilo animoso, e non t'allenti Di virtute nemico ozio e d'eroi. Così fa giovinetta aquila, innanzi

Di commettersi all'aure, il molto cielo, Cui varcar deve, ed i perigli esplora, E col guardo misura il mar, le terre; Perchè mal conscia di sue forze, incerta Smarrirsi pave, e venir manco in mezzo I vani interminati aerei campi; Poi giù posto il timor, sforza il desio, L'ardimento rinfiamma, e di sue penne L'ancor sopita vigoria tentando Fa del proprio valor cimento; e largo Apre il vol, fende già l'aer che romba Al fatigato gareggiar dell'ali; E tanto al suol va lunge, e tanto al sole, Tutta sua lena adoperando, appressa, Che dritta all'occhio si minora e perde.

Poche orme impresse, del viaggio appena Ti lasci indietro il cominciar: ah vedi In forma di donzelle atti e sembianza Di virtù simulando e d'onestate, Starti, Signor, due gran nemiche a fronte, Che insidioso ti porranno assalto Coi falsi ben che tanti hanno fatt' orbi. La pazza Ambizion, che sè disfrena, Fattasi centro delle forze altrui, A fastigio d'onor, e leggi e dritti D'umanitade, d'amistade e sangue, Sol che poggi colà, preme e calpesta; E la cieca Avarizia, ingorda lupa, Che dopo il pasto più che prima ha fame, E, mentre agogna a disbramarsi, il sangue, Che tutto innaffia circolando e avviva Il gran corpo civil, depreda e sugge; Poi nell'infette sue vene sepolto Marcir lo lascia senza forza e moto.

486 LA LAUREA IN LEGGE Forse ne' campi di Cistina e al Faro Erano incontro di simil periglio Le figliuole di Forco angui-crinite, E l'Acheloidi dall' infame canto. Stringeano queste ad obbliar cammino Gli ammaliati passeggieri; e quelle I riguardanti attoniti fean pietra. Schifa, Signor, le infide, e te non vinca Prestigioso di promesse incanto, O ambigua storia di passati esempi. Che se con esse nel difficil turbo, Che le pubbliche cose aggira e volve, Spesso affrontarti e soffermarti è forza, Di Perseo il braccio poderoso, e'l senno Ti risovvenga del prudente Ulisse. Opulenza ed onor seguon l'uom prode, Ch' orma non torce dalle vie del Retto. E a lui son vera indifettibil luce. Le ricchezze, che all'uom largiro Iddii, Non variate al variar de' tempi, E salde all'urto di nemica sorte Durano; quelle che malizia aduna Con l'artifizio di consiglio bieco, Involontarie al possessor van dietro, E in guai danno di cozzo ed in sinistro. Perché la nequitosa opra, qual dardo Che nel saettator si ripercote, Su l'artefice torna, e il conscio petto Sérragli e fiede con acuta sferza; Così alla prole di Giapeto audace, Involator della celeste fiamma, Poichè dell'infrangibile adamante Ebbel coi nodi avvinto il Dio di Lenno Su l'altissimo Caucaso, vien sopra

Famelico avoltor dal rostro adunco, E'l fegato immortal gli picchia e rode. L' ogni-cosa-veggente occhio di Giove, Intenditore d'ogni cosa, il chiuso Apre velame delle menti, e in tutte Le pieghevoli vie dei cor s'interna, E ne squadra i disegni; e quale a un punto Euro sonante ammassator di nubi, Di nembi agitatore e di procelle, Del mar, che vario romoreggia, il fondo Rimescola pescoso, e i seminati Del frugifero suol lieti deserta; Poi si leva in Olimpo; indi uno spirto Dispiccasi di zeffiro soave, Che i nugoli dirada, e la gran forza Rifolgora del sole avvivatrice, Che la terra ubertosa, il mare e l'etra Rinverdisce, inazzurra, inostra e bea; Tal ministra di Giove alto in consiglio Vendetta piomba, e il malaccorto fabbro Degl' involuti scaltrimenti abbatte. Ov'esso volga, ov'esso guati, a fianco Stagli Calamità col guardo oscuro, Disamabil compagna, e del suo tetro Color tingendo qualsivoglia obbietto, Che pel varco de' sensi al cor viaggia, Volge in amaro della vita il dolce, E le chiome imbianchir fa innanzi tempo. Ma quei fiorisce di tutte venture, E lunghi di felicitate è seco, Che gli atti a' sensi e alle parole accorda, Quasi fosse suo petto ara di Temi. Figliano a lui le intatte greggi, a lui Nuotano i campi nella messe bionda,

488

LA LAUREA IN LEGGE

E i vitiferi colli e gl'irti boschi

Di tesoro autumnal ridono a lui:

La florida letizia e la secura

Tranquillitade in guardia prende e serba

Le paterne dovizie; e viva e verde

Vecchiezza a lui di vezzeggiar consente

Ne' figli de' nipoti il proprio aspetto,

E quasi in lor perpetüar sua vita.

Signor, fian questi i tuoi destini. In core Gentil sì cara speme entra e s'annida; Nè sogno di chi veglia è la speranza, Quando il futuro con aperti segni Dal ben presente argomentar si puote. Così la tua sempre avvigori e cresca Continiiata per longeva etade Pura e ricca d'onor vena di sangue, Che per nova d'Amore opra e d'Imene Rimescolossi alle patrizie fonti, Da cui suo vanto trae l'augusta Dora; E a' vicin figli, e a chi verrà da loro, Lo spirto di magnanimi pensieri Conformi a que' degli avi, a' tuoi simili Imprima, e pasca d'alti sensi il core Di schiatta signoril primo retaggio.

# EPISTOLE

IN VERSI SCIOLTI



## EPISTOLE

DI

### CARLO INNOCENZIO FRUGONI

I.

Alla sig. marchesa Ippolita Trotti Bevilacqua, fra le pastorelle d'Arcadia Climene Teutonia.

Saggio è chi poco all' avvenir si fida, All' avvenir, che Dio prudente involve In tenebrosa notte, e la presente Volubil ora a ben usar non tarda. Me Panocchia (1) tenea, dolce soggiorno Di Febo e delle Grazie, or che divenne Ozio tuo breve, e nel pomoso autunno Bella dimora tua, gentil Climene.

Me desïoso di tornar, volevi
Cortese ritener allor che incerto
Fra nuvoli ondeggianti in cielo il sole
Mal combatteva le pendenti pioggie;
Ed io temendo il ritornar piovoso
Della vegnente aurora, il tempo volli
Prender sicuro, ed all'urbano tetto
Vespertino raccormi; ed ecco scosso
Dalle pigre palpebre il grave sonno
Sento, che in ciel battendo Austro le penne
D'acque cadenti il nuovo di contrista.

402 EPISTOLE

Ben mi dolse lasciarti. E qual non era Piacer dove tu sei? Squisite cene, Ben corredate stanze, agiati letti, Attenti servi, e sorridente in volto Comoda libertà; campestri danze, Onesta gioja ed innocente riso. Ma il severo dover, cui mal resiste Alma bennata, a' studi miei lontano Me richiamava; e benchè il cor facesse Contraria via dalla ragion, non seppi Restar dove tu resti, e dove tutto Era amabil catena. Io deggio, il sai, Pubbliche far quelle, che scrissi in Pindo, Private carte. Io le vedea disperse Ir scordate di me, quasi cercando Meco tutte morir nel muto obblio.

Sovrana grazia si degnò vêr esse Volgere un raggio, e far che in mio governo Tornate alfin tentin l'aperta luce, Se non ricche del suo, certo superbe Del regal cenno e del favore augusto.

Pur, Climene, il dirò: Quanti poeti,
Che a' nostri dì fama immortal cercaro
Dall' opra industre de' gementi torchi,
Di fondaco venale inutil merce,
E negletti si stan, dacchè li lesse
E taciturna su i mal compri fogli
Li ricercò l' universal censura.
Erra in noi quell' amor che con noi nasce,
E noi fa di soverchio amar noi stessi.
Tremo in pensando ch'io dovrò tra poco
Pur sostener di questa età sì dotta
Gli occhi fedeli e il giudicar sicuro.
Che se vuoti di cosc e mal adorni

D'apollineo splendor saran miei versi,
Non mi varrà ben disegnato rame
Che Gallia incise, nè lucente inchiostro,
Nè macstoso margine di carta
Che il Bátavo lisciò, nè d'aurei fili
Vergata pelle che purpurea veli
L'inette rime mie, come non giova
Di ricchi drappi, e di mentite chiome
Sazie d'odori e torte in biondi nodi,
Ingegnoso ornamento a donna annosa
Nuda di crin la fronte, e il viso piena
D'ingiurïose rughe. In mezzo a quelle
Splendide vesti e fra i non suoi colori
Più da tutti osservata e più derisa
Appar la mal corretta età nimica.

Ma tardo è il mio temer. Lasciar convienmi Le antiche arene, e l'animosa vela Fidar all'onda e al vento. Ah mi sien destri Gli Dei del mar! Ma perchè questi invoco, Se del Borbonio Dio spiran seconde L'aure al difficil corso, e se dal lido Pur mi rincora e a ben sperar mi desta Quel raro Genio, alla cui man commise Filippo invitto le supreme cure, Che fan su la sua Parma i giorni d'oro Tornar di Roma e dell'antica Atene?

II.

Al dottore Ignazio Vari, medico e poeta ferrarese.

Vari, tu lento ancor fra le nimiche Del mattutino fresco agiate coltri · Ti stavi in braccio ad un tranquillo sonno, Ristorator delle dïurne cure, Quand' io già sorto, ed a partir disposto, Di Panocchia lasciai l'amene piaggie Del vigilante augel sul primo canto, Che su le fide sue pennute mogli D' uova feconde pettorato sorge, E il duro contadin col metter primo Del nuovo giorno all'opre sue richiama.

Partii non volentieri, ed avea pronto Sn le dilette abbandonate soglie Un profondo sospir, che rotto avrebbe Su le palpebre tue l'umor tenace Che vi sparse Morfeo, se non che tenni Rispetto a quelle che alle luci azzurre Della gentil Climene ancor giacente Facean placido velo, e non soffersi Che il mio dolor turbasse il suo riposo.

Oh come è il viver nostro in mille avvolto Vicende alterne, quasi mar che fede Unqua non tenne, or di ridente calma Lieto egualmente, ora agitato e bianco D'orrende spume e di sonori flutti! Come incostanti siamo e come presti A desïare, ed a mutar desío! Ride dall' alto ciel Giove su i nostri Sempre instabili voti. Or la superba Città ne piace, or la campagna aprica. Nella cittade i campi amiam, ne' campi Sospiriam la città. Me costì trasse Vaghezza di veder l'illustre Ninfa, Cara ad Amor, cara alle Muse; e venni Vago di respirar l'aure campestri, Che fan sul cor più vigorose e destre

Il suo moto alternar l'ale vitali, E più vivace aprirsi il roseo sangue Per le cerulee vene il lungo giro.

Ma giunto appena, me un pensier secreto E un desiderio de' miei dolci lari Tacito prese e vinse, e mi fe' ratto L' inclita Ninfa e i verdi erbosi piani E gli agresti piaceri e il ciel sincero Lasciar, tornando ove in romite stanze Io, signor di me stesso, or veglio, or giaccio, Or penso, or canto, ora gli amici accolgo, Or a tutti mi niego, e a voglia mia Un domestico in lor regno a me formo.

Pur cagion altra al mio partir veloce
Può meritar perdono. A te non tacqui,
O doppio onor delle parnasie cime,
Vari, qual era quel malor maligno
Che in parte mi pungea, dove alfin vanno
Per giusta pena a terminar derisi
I versi inetti e le non dotte prose.
Che reo morbo esecrando! Alii di che acuti
Ciechi strali mi fiede, e mi fa triste
Vegliar le notti, e lamentare i giorni,
E tutto in odio, e sino aver me stesso!
Nulla di te dirò, sempre temuta
E rispettata sempre, Arte di Coo,
Che contra un mal protervo in uso poni
Mille argomenti, ed espugnar nol puoi.

Amico Vari, alla fedel Climene Dirai per me quanto può il tuo dettarti Facondo ingegno: e il suo consorte eccelso, E il caro figlio, aurea crescente speme, Per me saluta. All'onorato Barni Consegna quel ridevole sonetto Che plaudere fe' i Satiri, ma fece
Sdegnose in Pindo vergognar le Muse.
Giova a' poeti ir talor franchi dove
Il capriccio li guida, e loro giova
Passar su quante mai san far querele
E maraviglie i correttor severi
Delle licenze altrui, ma delle proprie
Giurati amanti e difensor superbi.

Per me il gran Trotti ed il gentil Crodara Ti piaccia riverir. Il primo oh quanto Gode in vedersi nella degna figlia A nuova vita rinnovato! l' credo Che uguale al suo fusse il piacer di Giove, Quando del capo suo mirabil parto Vide Minerva, e vide in lei la bella Dea degl'ingegni, l'alma Dea dell'Arti.

#### III.

Allo stesso, che avea lodato l'autore soverchiamente.

Vari, dolce è la lode. Appena fêre, E tocche fa tremar d'un suon soave Le tese vie del ben temprato udito, Che lusinghiera al cuor rapida scende, E sì lo muove, e sì lo innebria e molce, Che più non ama, più non ode il vero, E volentier segue un error che piace. So che non sempre fur sul mar sicano L'infide d'Acheloo biforme figlie De' naviganti amabile periglio, Inevitabil danno. Oltre quell'onde Fatali al passeggier, vi fu chi franco

E illeso spinse la solcante prora,
Nè in grembo del piacer trovò la morte.
Ma se la grata insidïosa lode
D' una Sirena là prendea l'aspetto,
Le lusinghe ed il canto, invano avría
Chiuso di sorda cera il cauto orecchio
Quel saggio Greco che ne' lunghi tempi
Certo men fora conosciuto e conto,
Se d'Itaca cercando il breve regno,
Men' per i salsi guadi errato avesse.

lo d'Itaca non sono. Io, dove a Giano Bifronte cara Libertà non pave Servil catena, ebbi onorata cuna, E nacqui dove al ciel tra l'onda e il monte L'invita patria mia marmorea sorge. Quivi al favor d'un aer puro e vivo, Che del sottile equoreo sal riceve L'occulto serpeggiar, temprò Natura All'arti delle Muse, all'arti amiche Dell' utile ricchezza i pronti ingegni. Io pur là nacqui, come gli altri, accorto Estimator, che per insano affetto Torto non vede; e però so che lunge Troppo ancor son da quella sacra cima Dove l'immenso Pindaro e il divino Poeta di Venosa il primo alloro Coglier fur visti, e non temêr che possa Altri poi meritarlo. A che mai tanto, Vari, me innalzi su le fervid' ale De' versi tuoi? Te, ferrarese Cigno, Molta di Febo favorevol aura Tropp'oltre porta. Ah! cessa, e meglio intendi Quanto ancor manca a me, qual te consiglia Amor che inganna. Oggi il lodar soverchio, POEMI DIDASC.

1

Che da una turba a verseggiar conversa Proromper senti, oh come mai contrista Tutto di Pimpla il profanato colle, E audacemente Italia tutta assorda! Innondano la terra ardite lodi, Quasi torrenti, che all'anguste rive Negando fè, d'acque non sue cresciuti, Ricusan freno; e se ragion ne freme, Nol cura il lodato, pol conosce, e s'empie

Chi mal lodato, nol conosce, e s'empie Di cieco orgoglio, come al vento infuso Otre talora si rigonfia, e tende I vôti fianchi ed il rugoso seno.

Quanti che appena le castalie falde Videro inerti, se mendace lingua Gli lieva in alto, già tener sublimi Credon le vette di bei mirti ombrose, Dove ancor piange il passeretto estinto Il buon cantor di Lesbia, e dove ancora Il fervido Properzio i suoi notturni Piacer rammenta, e il nuovo stile illustra!

Ma lasciam ciò. Me la real Colorno
Jeri raccolse, e al sacro piè mi vide
Dell'invitto Filippo, e dell'eccelsa
Sua gentil prole, d'Isabella augusta,
Per cui vedrem con glorïoso incontro
Il Tago e l'Istro e la guerriera Senna
In lunga fede avventurose insieme
Tutte rimescolar l'onde vittrici.
Nè di Panocchia fra quell'alte sedi
Me prese obblio: troppo ho nel core impressa
Quella Climene che Minerva e Febo
Sin dalle fasce amaro. A lei ricorda
L'ossequio mio. Se poi veder t'è dato

L'altra Felsinea Ninfa (2) a cui dispiacque Il mio partir, le ragion mie rivesti Di facondi argomenti, e le bell'ire Ti studia disarmar. E che? dovea Spasimi e doglie al genïal convito Io dolente recar? Volti ridenti, Animi lieti e liberi pensieri Vuol coronata di purpuree rose La Gioja convival. Tutto, crescendo, Muta l'età. Giovane amai le cene, I giuochi e i risi ed i furtivi amori, Nè senza gloria militai ne' regni, Che con i cigni al timon d'oro aggiunti, Seguendola il Piacer, col cieco figlio Saettatore, Citerea rivede.

#### IV.

Allo stesso, vicino a partire per Ferrara.

E che? tu lascerai velate d'olmi, Frondosi amanti delle viti apriche, Di Panocchia le amabili pendici, E senza ch'io più ti rivegga e cinga D'un dolce amplesso rivedrai le rive Del ferrarese ondoso Po, che il freno Sente de'ben opposti argini, e serba Fede all'eccelse mura e a'larghi campi Ove Cerere e Bacco, ove Vertunno Versano a piena copia i lor tesori?

Ma se te non riveggio or che sei nostro, Or che vicin mi sei, diletto Vari, E quando più ti rivedrò? Mi siede La grave età sul tergo. Il crin già bianco,
La non più fresca e non più rosea guancia,
Il men robusto fianco, il piè men fermo
Mi fan tacendo ricordar che forse
Lunga non è l'inevitabil ora

Che me da te divida, e porti dove
Per i gorghi letéi niega il ritorno
L'inesorabil condottier dell'Ombre.

Duro è il morir: ma l'implacabil Fato La ferrea legge in adamante scrisse; Nè valse ancor contr'essa a nobil cigno La sacra fronda, o l'apollinea cetra. Chi vate aperse i lumi all'aureo sole, E respirò le pure aure del cielo, O tardi o ratto dee per man di Morte Ir dove il gran Torquato, ir dove or seco E il divin Ludovico, ambo velati D'epico lauro le onorate chiome, Ambo d'Italia ed ambo eterni lumi Della fertil d'ingegni inclita madre, Ferrara tua. Però, mio Vari, io cerco Come te possa pria veder che lungi Te il nemico girar d'agili rote Porti, ove atteso sei da' fidi amici, E da color che l'arte tua ritoglie All'empia Parca, e, quanto può, ritarda Le nere penne dell'estremo giorno.

Sacra catena me ritien, nè posso Di me dispor, come desio mi dêtta. Tu, che libero sei, deh! fa ch'io stringa Ancor l'amica destra, ancora ascolti La nota voce; e sebben sempre ignote Fûro al mio non imbelle arido ciglio, Fa che di poche lacrime furtive Sul tuo partir sparga il supremo addio. Ti dirò allor quali in tua patria dèi Recar sinceri uffici. Io vo' che i primi Abbia l'invitto Calcagnin, che fede Vana in amor crede, com' io, follía, Pieno di fè dove il richiegga onore: Vo' che altri n'abbia l'immortal Varano, Che per le cime altissime di Pindo Levan le dive Visïoni, oscure Al basso vulgo, e il fan nel Vero eterno Le profetiche piume impazienti Metter primiero con mirabil volo.

Di là poi ti sovvenga a' fidi fogli
Di te sovente consegnar novelle,
Che a me verranno, e mi faran men grave
Della distanza tua parere il danno.
Chi scordar puote, o non curar lontano
Fedele amico, ben di doppia selce
Ricinto ha il petto. Qual mai resta a noi
Altro in terra conforto, altro sostegno,
Se la bella Amistà da noi si parte?

#### V.

#### Allo stesso.

L'atteso portator di miglior luce Il quinto giorno decimo, o mio Vari, In ciel doman a folgorar s'appresta Su le albeggianti vie d'un bel mattino; Dì, che per mezzo parte il pampinoso Lieto settembre, le proterve gote Tinto ne' campi di purpureo mosto; Candido amabil dì, che a' verdi colli Panocchiesi ti toglie, e a me ti rende.

Per rivederti, oltre il prescritto tempo, Tornar tardai là dove i nostri alberga Terreni Numi la real Colorno. Brieve, lo so, di rivederti fia L'aspettato piacer. Ma qual mai lungo Per noi fu ben quaggiù? Le calme turba La procella inegual, le nubi acquose Contristano il seren. Saggio è chi gode Ciò che dona l'amica ora vegnente, E senza femminil lamento vano Pur le rassegna ciò che toglie. Altrove So che in brevi momenti il corso dèi Torcer, lasciando l'onorato tetto, E Parma e me, che molto vissi, e molto Fra le vicende dell'umana vita Ai teneri abbandoni avvezzo sono.

Mi gioverà vederti, o delle Muse Fervido amico, e in liberi sermoni I chiusi sensi teco aprir dell'alma, E teco star finchè il consente il Ciclo, E il Tempo avaro, che con l'ali al tergo Inesorabil viene, e impaziente La man ti porge, ed a partir t'affretta. Perchè questo fuggente incerto giro D'anni, com' onde in mar l'una su l'altra A sopraggiunger preste, ah! non ci è dato Condur tranquillo, e chiudere felice Con chi Natura a noi più feo conformi D'indole, di voler, d'opre e di studi? Quanta da me lungi starebbe ignara Invida turba, incomodo del mondo, Inntil peso della terra, a cui

Barbara snona la febea favella,

E a cui più adorna de' sublimi doni
Dell' augusto favor virtù più spiace?

Meco l'egregio Sanvital, cui splende,
Onor d'eroi, l'alma Colomba in petto?
Meco sarebbe il nitido Manara;
Meco il culto Bernier; meco il fecondo
Scutellar saggio, ed altri ancor, che tutti
Nomar non posso; e meco tu saresti,
O ferrarese fortunato Ingegno,
Che con la gemin' arte i corpi e i nomi
Riviver fai, chiaro cultor d'Apollo,

Ma delle umane cose in ciel tessuta L'infrangibil catena il sommo Giove Regge dall'alto, e sordo a' nostri voti, Noi tutti in essa a suo talento involve Ed unisce e disgiunge, e, come è scritto Ne' Fati eterni, noi dal di primiero Tragge al supremo, che di ferrea notte Nell'ombre irreparabili tramonta.

Chiaro seguace del suo dotto figlio.

#### VI.

A Dori Delfense, per la professione della sig. contessa Luigia Del Bono di lei figlia, l'Autore che allora compiva l'anno settantesimo.

Dori, ecco, quando su l'april ridente De' suoi bei giorni, tuo diletto pegno Delia seguendo la superna voce, Con franco piè prende il cammin che prese Eletto e saero al ciel vergineo coro,

504 EPISTOLE Ecco mi apparve di fuggire in atto Su le omai stanche esercitate penne Il non temuto settantesim' anno, Che me lasciando ancor pieno di vita, Meravigliando e sorridendo insieme Soffermossi, e mi disse: O vecchio invitto, In che buon punto e di qual sangue mai Degli anni insultator nascesti, dove Nascon nomate dal bifronte Giano Sotto libero ciel libere genti? Tu non rugoso ancor la fresca guancia, Tu non ancor di doppia lente armato Le acute luci, tu non curvo ancora Sebben carche d'età le dritte spalle, Tu non tremante sul ginocchio fermo, E quando invecchiar pensi? E quando vuoi Sentir le leggi e le ragion del Tempo?

O fuggitivo, io gli risposi, ah! ferma
Se puoi, ferma il tuo volo; e, poichè vago
Sei di saper, per poco ascolta, e tutto
Il grande arcano di mia vita apprendi.
Me di buona radice intatto germe
Pianta produsse, che veneno occulto,
Mal serpeggiando per terren non suo,
Non bevve mai per le nudrici fibre.
Puro nacqui di puro e sano tronco,
E puro mi serbai. Passa ne' figli
De' genitori il vizio, e passa insieme
La vital aura, che sincera parte
Dal cuor col mobil sangue, e al cuor ritorna.

Ma come, ei replicò, per raro vanto Forte nato da' forti, in così lunga Carriera de' tuoi dì te non poteo Debilitar o delle laute mense L'arte ninica di Natura, a cui Semplicità sol piace, o trista cura, Che negli umani cuor tacita scende, E col cieco dolor, che porta seco, De' conturbati spiriti e del sangue Il fior depreda? So ben io che infausti Fûro i primi tuoi lustri, allorchè a torto De' patri beni te spogliò Fortuna, Mal lusingato, e delle cose ignaro.

Eh tu non sai, ripresi allor, qual fei Nel mortal calle mio di me governo. Amai le liete cene, amai la chioma Cinger di rose, e in lucidi cristalli Versar eletti vini; amai sedermi Dove con bella gioventù si asside La Gioja convival: ma nè soverchio Peregrin cibo, nè frequenti tazze Alla fucina, che li volge in bianco E trasmutabil sugo, unqua non diero Troppo dannosa ed inegual fatica. Molto i miei lari e il mio privato desco, Che cittadina parcità mi appresta, Mi fur sempre diletti. E non son forse Faticosa delizia, a chi ben pensa, I gran conviti ove ti stringe un rito Di succedenti cirimonie eterno, Dove il vestir si lega, ove t'uccide Un ingrato aspettar? Romita stanza Me con gli amici spesso accolse, e pago Fe' d'una dolce libertà che ride, E di poco contenta i sapor rari E i navigati doni di Lenéo, No, non invidia a chi ingannar s'ingegna Col ricerco piacer di nuove cose

506 EPISTOLE Del gusto stanco il fastidir superbo. Nè creder poi, che nel mio cor potesse Mai per ingiuria di fortuna cieca Fermarsi affanno che a morir conduce. Se il patrio ben perdei, se nudo vidi Mal rivestirsi delle spoglie mie Straniero erede, al fiero duol, che giusto Nascea dal danno e dal fatal errore, Tutto il valor della mia mente opposi, E dissi: Io viver vo'. Lo dissi; e tosto Signor si pose a' miei pensieri in cima Questo di mia ragion saggio consiglio. Per esso io vissi, e intrepido passai Su quante mai per me dure vicende Volger poteo l'instabil Dea. Per esso Vivrò, nè vano è il mio sperar, sin oltre Questo, che Parma avventurosa scorge, Secolo ancor dal suo finir lontano, Secolo in ciel per lei segnato in oro, Che vede rifiorir gl'ingegni e l'arti Sotto il Borbonio scettro, e degno farsi

E tu, soggiunse, de' tuoi di venturi
Osi tanto sperar, quanto non lice,
Dacchè Natura rinnovar non ama
Nelle presto caduche umane salme
La rota immensa de' nestorei giorni?
A men fidarti impara, e meno lunge
Vada la speme tua. — Più dir volea,
E con non lieto vaticinio forse
Turbar la mente mia; ma il Veglio alato
Che gli anni in vicendevole catena
Tragge dietro il suo volo, ecco severo
Venne, e dal tergo su la tocca meta

Dell'adorato ed immortal Filippo.

L'ali gli tolse, e al successor le diede. L'anno novello, che sentille al dorso, Non sofferse dimora, e dell'algente Gennajo acquoso il dominante Segno Rapido ascese, per poi far tragitto Negli altri tutti dell'obbliqua via, Che col gran giro del Titanio lume Le quattro scorreran Stagioni alterne.

Dori, io mi scossi, e debitor de' doni Di Pindo a te cantar volea: ma vidi Che a piè dell'ara già di casti veli Coronata sorgea l'eletta Sposa, L'egregia prole tua, che a sdegno avrebbe Terrena cetra, or che del suo Diletto Fra i celebrati giuramenti è degna D'udire il santo favellar celeste.

#### VII.

Al sig. marchese Alfonso Bevilacqua.

#### IL VERO ONORE

Al prode Alfonso, onde splendor riceve Dei Bevilacqua il generoso sangue, Su l'emula di Flacco etrusca lira Qual mai mediterem canto immortale? Tu me lo insegna, o Dea, che me traesti Per vie men date a non divino ingegno, Dove su l'ali mie veder potessi I memorandi nomi alto volando, Non paventar l'ingiuriosa notte Che da Lete si spande, e su l'oppresse

508 EPISTOLE Memorie belle eterna siede e tace. Non a lui parlerem di folli amori, Che a questi oscuri di rivolti in ferro Son cura imbelle, e vergognoso vanto Di quanta gioventù nell'ozio vede Italia mia degenerar dagli avi. Parliamo a lui d'onor, che Nume in terra È dell'alme ben nate. Ahi! come a questo Quaggiù sovente con indegna fraude L'are dovute e il giusto culto usurpa Il falso onor, idolo vano, a cui Fuman gl'incensi d'ingannate menti! Invan Filosofía severa grida, Che non è vero onor quel che la sola Nobile cuna da fortuna offerta, O possente ricchezza ad uom comparte; Perocchè pria d'uscir nell'alma luce, Pria d'essere e d'oprar non puote uom farsi Degno d'illustre o di natale abbietto; E grida in van, che onor verace è quello Che nasce da virtute, in cui non hanno Parte nè gli avi, nè la Dea che muta L'ime cose con l'alte, e ciecamente Agita in giro la volubil rota. Tu, saggio Alfonso, più che agli atri antichi Le numerose immagini sospese, Più che da cento buoi l'arate glebe, Più che i titoli egregi, in proprio pregio Mostri alla patria tua maturo senno, Cuor moderato, candidi costumi, Affetti e voglie alla ragion sommesse, Intatta fede, pietà vera, e, quando Giustizia il chiegga, signoril decoro, Ma non ritrosa, ma su gli usi onesti

L'arche gravide d'oro a schiuder pronta. O nostra età quanto deforme e guasta! E quanto mai dissimil sei dai tempi Che la patria, la fè, l'attenta cura Dei cari pegni e dei commessi beni Erano studio delle prische genti! Non educata o come inutil cresce Alle pubbliche cose, alle private Sobole ch'altra ne darà peggiore! Ventoso orgoglio or sin dagli anni primi Empie e cieco trasporta i cuor non domi Dall' auree discipline. Un chiaro nome Noto da lunghe età bastar si crede In ricco stato. Altri, cui dura preme Povertà, sudi, e in rigida palestra, Per emendar suo reo destin, si formi Alla togata curia, al campo, all'armi; Ma germe altero di vetusta stirpe, Altri nato fra gli agi ai piacer cresca In molli piume tra i femminei vezzi, Cresca ai teatri, alle ridenti cene, Al fatal giuoco; e come un astro splende D'una luce non sua, splenda fra gli altri In molti servi, in peregrine vesti, Utile onor dell'ingegnosa Senna; E in odorose inanellate chiome, In aurei cocchi, in fervidi corsieri, Faccia per via passando invidia a' stolti, Ed ai saggi pietà. Misero errore! Precetti rei d'incerta ignobil vita, Che non dettaro alla nascente Roma I buon Fabrizi e i Cincinnati austeri. Non tu pensi così, provvido Alfonso, Nè così pensa a te in bel nodo avvinta

La magnanima Donna, alto de' Trotti
Sangue immortal; nè così fia che pensi
Adulto il tuo Camillo, unica gemma,
Unica speme tua, ch' or riunovando
I degni genitori, esser dee poscia
Rinnovatore di miglior nipoti.
Per te, Signor, da gravi pesi afflitto
Il paterno retaggio il capo estolle
Libero e lieto, e le sue prime forze
E tutti i suoi dritti primier ripiglia.
Te suo riparator, te suo fedele
Custode ammira, e di civil corona
Grato ti cinge l' onorata fronte.

### ANNOTAZIONI

- (1) Deliziosa Villa sul parmigiano, ove la Casa Bevilacqua Ferrarese solea passare buona parte dell'autunno.
- (2) L'Autore avea promesso alla signora contessa Fantuzzi Cerettoli intervenire ad un suo pranzo lo stesso di che partì.

## EPISTOLA

DI

## SAVERIO BETTINELLI

All'abate Benaglio, bibliotecario del cardinal Colonna di Sciarra, e compagno del Poeta nel viaggio di Napoli l'anno 1754.

Certo, Benaglio, il dirupato calle D' Itri inaccesso e di Piperno infame (1), E la valle stagnante, ed il morboso Di Maruti o di Fondi aer potea, Or disossando a mille scosse i corpi, Or nei scitici alberghi inospitali Negando loro e nodrimento e sonno, Del mal preso cammin farti pentito: Ma quando poi le paludose addietro Pontine e Minturnesi acque lasciate, Il Massico vinoso, e la selice Campagna e il suol troppo ad Annibal dolce Di toccar ne fu dato, onde per molli Pianure alfin con più spedito passo Di Parténope in sen giunti posammo; Dimmi se allor sparsa d'obblio non hai "La noja e il mal della passata via? A quell'incanto non fallace, a quella Mirabil vista, onde parea da lunge Uscirne incontro, e avvicinarsi quasi

512 EPISTOLE

Appunto allor dal suol recente nata La sospirata tanto alma cittade: A quel veder tra le lontane vette De' verdi colli e delle eccelse rocche Or le torri apparir, or dileguarsi, Ed or tra queste e quelle incerta e bruna Tremolar la marina, e farci inganno, Mentre increspava le dal Sol percosse Del suo fiotto inegual spume d'argento: A quel batter gentil d'aura più fresca, Che le bagnate in mar penne scotea; Al degradar de' colli, al crescer sempre Di verdure, di fior, d'arbor, di tetti, E d'ogni guisa d'animai, di genti; E chi di noi dall' esclamar si tenne Dopo tanto bramare e soffrir tanto, ·Ecco l'ospita terra, ecco la bella, L'alma, immortal partenopéa reina?

Or tu, Benaglio mio, quando riposo Non pur trovasti in quest'amico cielo, Ma tregua ancor, ma forse ancora scampo Dal tetro umor, dai vapor crassi, e dalla Nebbia di cure e di pensier romani; Tu al canto omai ti desta, e tu riscuoti Dalla polve non sua la dotta lira, Cui Lazzarin (2) temprò le corde, e fece Sonar sì dolce lungo i greci fonti, Ond'egli a te spegnea la nobil sete, E al tosco Pindo i secchi allôr fea verdi. Via su, dunque che tardi, e qual mai speri Di più leggiadri e multiformi obbietti, Ove Natura a se medesma piaccia, Più vaga altrove aver scena e teatro? Qui la terra ed il mar, qui campi e colli,

E chete selve e taciturne grotte Alla tua musa grate, ai versi amiche, T' invitano a cantar. Puoi, sol che il voglia, Far che tra gli antri e le vocali selve, Nel mar, su i lidi per valor del canto Tutto viva per te, tutto respiri Di nuova vita e d'anima divina. Il poetico ingegno è qual del sole L'astro maggior, che quanto intorno mira, Quanto saetta con la luce, e quanto Presso a lui muove o sta, tutto comprende, E ravviva e rinfiamma, e seco a forza Turbinando rapisce e volve in giro. Scoppiano allor dall'agitate fibre, Qual dall'ambra fregata o qual dai novi Rapidamente raggirati a ruota Concavi vetri le scintille vive, Che fanno all' alma repentino giorno, E il vivo elettro che gli obbietti attragge Entro la fantasia, tal che in lei vedi, In lei senti, in lei spazii, e in lei ti sembra Sul Bósforo (3) a te noto ir per aurata Sala ad intagli e a fin colori messa Con l'amico Bassà, fuor vagheggiando Da' poggi e dai balcon gli aspetti mille Di marine, di colli e di cittadi, Che al gran Bizanzio fan gloria e corona. Ecco dunque, se il vuoi, ecco ad un cenno Dell' alma poesía portenti mille, Che senz' ordine o legge ama l'errante Mia musa di veder, poichè deposta La toga magistral dall'importuno Fanciullesco garrir fugge in disparte, E alfin contenta di te sol, la dolce POEMI DIDASC.

514 **EPISTOLE** Aura di libertà teco respira. Già il buon Nettuno al tuo cantar si desta, E guida intorno al cristallino cocchio Su le liquide vie cento Tritoni, Che a gara fan colle ritorte conche Plauso e concento alla gentil Sirena Che qui nacque e cantò, qui diede eterno Alla chiara città nome ed impero. Quante memorie avventurose, quanti Solcar quest' onde, respirar quest' aure, Questi lidi abitâr spirti immortali Che già lascian per te l'eterna notte! Quella, non vedi, è la beata piaggia Che di Virgilio e Sannazar nasconde Il cener sacro, e lungo cui sovente Per gli opachi silenzi della luna S' odon l'ombre felici errar cantando, E a lor con Baja, con Miseno e Cuma Risonar Posilippo e Mergillina. Ogni poeta nel passar s'inchini A baciar l'alma terra, e qui sospenda Ai mirti consapevoli, agli allori O l'aurea cetra, o l'umil canna in voto. Ma tu, Benaglio, tu che il puoi, ritenta La più dolce armonía, qual su le rive Solea di Brenta il tuo maestro e padre (4), Quando in Arquà di frondi e fior spargea Del maggior Tosco l'onorata tomba, E al fianco avea più di Chiron felice Un Achille miglior, non alle stragi Di Troja nato, ma all'onore eterno De' Colonnesi ed all' amor di Roma. Chi sa, chi sa che al tuo cantar non degni Risponder l'uno o l'altro amico spirto?

Sento un mover gentil d'aura, un profumo D' alme fragranze, un musical concento Di garruli ruscei, d'augei canori, Che i santi ospiti accenna e il sacro loco. Di Cigni intero odi far eco un coro Presso quest' acque in queste sponde nati: Odi Capece, odi Costanzo e Rota; E ancor colui, ma più modesto e saggio Oltre Acheronte e dopo morte fatto, Che per aprirsi un sentier novo in Pindo Minor d'Ovidio con Adon divenne, Pareggiar Maro con Enea potendo. Non lunge andrem, che il fortunato nido E la culla vedrai, dove la prima Aura del cielo respirò quel Grande (5) Per cui non so se il vincitor Goffredo Più grido ottenga, o il pastorello Aminta. E certo là dove l'arguta pende Sua pastoral sampogua, il piè profano Non osa alcun portar, mentr'ella intanto Qualor per vento sibilar si sente, Non mi toccar, sembra che dica, io sono Sacra al divin Torquato, ogn' altro ho a sdegno. Entro a quei versi le bellezze io scorgo D' un giardin fresco che, nascendo il sole, Si fa più lieto e si ravviva, e spiega Mille tesor di natural ricchezza. Ma non così di sè sicura ascolto, Nè sì superba risonar d'intorno L'epica tromba sua, chè ben sa come D'un ferrarese Omero altra rimbombi In tuon sì alto e signoril, che a quante Forse mai fûro i primi onor contende. Ogni vate e pittor pinge se stesso,

516 EPISTOLE

Ouale il Goffredo suo tal vedi il Tasso, Che pien di studio e pien di cura il tutto Pensa, provvede e sa. Mai non trascorre; Tra l'audacia dell'animo, tra il sangue Delle stragi non turbasi, e trionfa Di sè come d'altrui. Sempre a se stesso Eguale in senno ed in consiglio all' opra Move con legge e con misura, o quando Pien di Dio lo consulta, o quando l'armi Per la causa più giusta impugna, o quando Vittorioso il gran sepolero adora, E a' suoi partendo la sacrata terra In Oriente fonda un novo impero: Ad Orlando così l'altro è simile. Non sempre saggio è ver; amore insano Pur lo suggetta e gli travolve il senno: Allor va errando a caso, allora ei segue, Come lo porta il folle ardor, non degni Della grand'alma obbietti, e ignudo e lordo Non par più desso; ma sano la mente Qual più saggio di lui? Chi non ammira L'alma sublime e in sè sicura, quando Domator, vincitor d'ogni contrasto, Non soffre inciampo, e ne' perigli cresce? A cui non arde il cor, se quel fedele E passionato core amór compunga; O se tra l'armi e tra il tumulto esulta, Fatto di sè maggior, chi nol paventa? Senti dal suo parlar l'anima tutta Sovra se stessa alto levarsi, e senti Che un Nume in lui favella, un Nume spira, E che il divino in lui valor mai sempre Le vulgar leggi e la fatica, ignora. Fortunato colui che in sè d'entrambi

I diversi raccor pregi potesse, E al disegno e allo studio unir del Tasso Il crear pronto, il colorire audace Di lui, che ancora delirando alletta! Ma chi Bramante e Bernin mai, chi vide Mai Paolo e Rafael, Vinci e Corelli? Chi vide novità, forza, ardimento, E in un ragione, verità, decoro Un sol uomo formar, poichè non lice A noi mortali d'emular gli Dei? Sebben che dico? Tu sì gran prodigio Forse vedrai, o nostra etade, o bella Napoli, tu il vedrai quando all'eccelsa Caserta Vanvitelli, a servir nato I Numi e i Regi, degno fine imponga: Al cui lavoro arte e natura unite Con grazia e maestà porgon la mano, E seco sempre a disegnare han presti, Han presti ad eseguir l'opra immortale Il greco gusto ed il roman potere.

Ma troppo omai dal destinato segno
Lunge, Benaglio, andiam; tempo è che all'alma
Città si torni. Ecco vêr noi volgendo
Da lunge il legno a sè n'invita il caro
Gentil Brozzano (6), e il suo Gorgonio ha seco
Di Telemaco tal Méntore degno.
Ve' gli atti umani, odi l'amica voce,
Che in sul celarsi dopo i monti il sole
Il curvo lido a costeggiar n'invita.
In quest'ora tranquilla, in cui la sera
Tragge dall'erbe e dai nebbiosi paschi
Il vapor lieve, e in su trombando il mena;
Al moversi la dolce aria soave

Per mille odor, che van predando ai cedri

E portando per mar l'aure su l'ali, Infra 'l silenzio che un doglioso e lungo Canto interrompe, onde alla luna amica Ch' esce dall' onde l'alcione applaude; Oh come piace il navigar con remi Lento lento battuti al suol concorde Della seguace musical barchetta! (7) Vedi già di lontan fumar le ville, E a poco a poco dileguarsi in giro, E col giorno venir manco gli obbietti, Onde pareva or or tutta ingenmarsi Giù per le due gran braccia in mar distese L'incurvata riviera e i lidi opposti: Ma vedi al primo uno spettacol novo Già succeder più vago, ove si stende Napoli e siede quasi centro al cerchio. Spuntan col cielo a gara in ogni parte Piccole stelle e inordinati fuochi Qua a là dai tetti e dalle logge, e lungo La china d'ogni colle e d'ogni spiaggia, Che in mar riverberando a noi rassembra Tutta avvampar d'incendio la marina. Su'l molo intanto scintillando e a Chiaja E per la nova via scorrono ardenti Fiaccole a cento e cento cocchi avanti, Lunghe ignee strisce in sul sentier lasciando: Come i rappresi e fermentati in alto Sottili effluyi, che rompendo in fiamma Caggion segnando in ciel lucidi solchi, O più gravi di pingue atro bitume Van lambendo il terren, larva notturna E terror grande al pellegrino ignaro, Che più fuggendo, più sel vede a tergo, Nè sa che col fuggir seco lo tragge.

Ma quale ahimè fiamma improvvisa (8) io miro Su quell'erto apparir giogo fumante? Ah quella certo del Vesuvio è quella L' ira tremenda onde qui spesso udimmo Pianger la gente e ragionare insieme. Via, nocchier, dà nei remi, e quinci ratto Volgiam la proda e rifuggiam nell'alto. Ben mi rammenta ancor quai ne sostenne Più d'un' antica ctade orridi scempj, Quando da prima i sotterranei chiostri D'un urlar sordo, d'un muggir profondo Udía dar segni, indi annerarsi tutta L'aria, tremare il suolo, e gli animali Palpitanti vedea perdere il moto; Cani intanto abbajar, nitrir cavalli, E stracciando i capestri ir dalle stalle Correndo incerti alla campagna. O come Fuggian dai boschi i paurosi augelli A cercar tra noi tetto! o quante schiere Di topi immondi e di schifosi insetti (9) Dai nascondigli uscîr, che l'abborrita Luce già più non abborríano! A un tempo Mirò nel porto un ondeggiar di navi Tra l'onde in calma, ed alberi ed antenne Strider, fischiar, strapparsi. Allor la bocca Già rosseggiando delle cime ardenti, Ecco fumo, ecco lampi, ecco scintille, E tuoni e fiamme e folgori. O qual vasto Vomitar d'infoscati ignei torrenti! Qui rivi e fiumi e ridondante piena Di bitume, di zolfo e di metalli Disciolti in giù movea tra le volute Di fumo immense, e i nebulosi globi Di cenere, di calce e di rotanti

520 EPISTOLE Enormi massi, onde coperte ed arse Qua e là campagne, e con gli armenti oppressi Ville e pastor, città, capanne e genti Ebbero morte a un tempo solo e tomba. Infelice Ercolan, nido ed albergo Dell'arti greche, amica sede un tempo Del buon sangue roman, poi lutto acerbo De' tuoi vicini, e preda iniqua al foco Non pur, ma al tempo e all'obblio forse eterno: Se non che omai fuor delle tue ruine Benchè lacera ancor levi la fronte A riveder dopo tant' anni il giorno. Sì, vedi e senti che la man regale Vincitrice del tempo e dell'obblio Stende a sgombrar dallo squallor vetusto Tua perduta beltà Tito novello; E già nove per lui sorgon di terra Eccelse moli a te, sorgon già novi A te marmorei atri superbi e logge, Ove tu possa al rivedere in pompa Più vaga posti i simolacri vivi, I tuoi quadri spiranti, ed ogni occulto De' sacri templi tuoi, de' tuoi teatri, Dimenticar tutti i passati danni. Che se alle mense usate ancor ti piaccia Forse seder tra l'urne note e i cibi, Se veder ami l'ornamento antico De' fini intagli in bronzo sculti o in marmo, E i sacri vasi e gli stromenti, e quanti Pesi o misure, e quante pietre o gemme, In feste, in giochi ed in altri usi mille Dell'umane vicende util ti fûro; T'allegra pur, che a' tuoi desir converse Corron l'arti novelle, e al regio cenno

S' affatica ogni man, studia ogn' ingegno, E scritti ed opre Italia tutta aduna, Perchè più bella al prisco onor renduta Tu cresca a lei l'avita fama, e a noi Per te ritorni in questa età cadente Un nuovo a rifiorire ordin di tempo.

Ma già, Benaglio, a mezzo il ciel la Notte Rivolge il carro, e già minor la fiamma Sgorga dal monte, onde il timor vien meno, Che d'estro invece fuor di me m'ha tratto. A terra a terra omai, dove col sonno Ne chiama il vecchio guardator del chiostro, Che troppo a lungo all'uscio veglia, e i troppo

Tardi e licenziosi ospiti accusa.

### ANNOTAZIONI

- (1) Paesi e strade a' viandanti memorabili.
- (2) Fu carissimo all'illustre Lazzarini il sig. abate Benaglio.
- (3) Dimorò in Costantinopoli qualche tempo il sig. Abate.
- (4) Vedi i sonetti eccellenti di Lazzarini sopra la tomba del Petrarca, a cui portossi egli con l'Eminentissimo Colonna di Sciarra suo discepolo allora, come il fu pure il sig. Benaglio.
  - (5) Surrento, ove il Tasso nacque.
- (6) Il sig. Duca di Brozzano nobilissimo giovanetto, ed il P. Gorgonio gesuita suo precettore, i quali tra l'altre grazie questa pur fecero al Poeta.
- (7) Banda eletta di stromenti da fiato, che veniva dopo noi.
  - (8) Quella sera stessa gittò fiamme il Vesuvio.
- (9) Effetti varj delle eruzioni del Vesuvio secondo la fisica, qui espressi minutamente per dare al quadro evidenza.

## EPISTOLE

D I

## AGOSTINO PARADISI

I.

Al canonico Gioseffo Ritorni - Sopra il Dante.

Chi fu, Ritorni, che de' toschi Cigni Velar tentò di cupe macchie il terso Non mai conteso onor? Chi dalle fronti Sacre ad Apollo il verdeggiante ognora Supremo lauro con la man profana Svellere osò? Deh! la memoria ingrata Per la pigra di solfo onda letea Oblio sommerga, e con la grave mano Giù l'inabissi nel tenace fondo.

E noi, cui forse di sorriso amico Degnâr nascenti le divine Muse, Grati fregiam di novo serto il crine Ai sommi Padri, che l'intatta via Schiusero i primi, e dell'Ausonia ai figli Per tanta vena derivar potero Dell'intentata Poesía le fonti.

Certo non me largo di lode avranno Color che sciolser pria sul metro informe Mal meditati languidi sospiri. Per lor nell' onde il biondo crine ascose,
E disdegnosa un dì l'orecchio torse
La pastorale sicula Aretusa,
Piena la mente ancor della felice
Di Teócrito suo mite sampogna.
Allor non era dato al risorgente
Parlar novo del Lazio i gran soggetti
Con la bocca adeguar piena e sonora;
Ma quale in folta notte artica luce,
Che folgoreggia inaspettata, e il freddo
Opaco dorso all'Aquilone indora,
Tale agl' iniqui di Dante rifulse,
Per disgombrarne il gotico squallore,
Che premea vincitor l'arte d'Apollo.

Pur v'ha chi nega a quel poema sacro, "Al quale ha posto mano e Cielo e Terra, Di poema l'onor. Perchè di Giuno Fra l'ire ultrici e fra gli colj nembi Agitatori del tranquillo mare Non sorge ai lazj porti un novo Enca; Perchè non segue fra le varie genti L'incerte vie del peregrino Ulisse; Forse il concesso a pochi epico lauro

Ma quale udì la di menzogna amica Argiva scola, e la di guerre vaga Non ammollita ancor latina gente Più lungo e memorabile viaggio, O più degno di carmi alto argomento? "Ecco il Signor dell' altissimo canto Scender non teme entro l' eterno lutto, Pei campi muti di diurna luce: Nè l' animose indagatrici piante

La difficile Musa a lui contende?

Indietro torce dallo stigio orrore.

IN VERSI SCIOLTI

Ei varca poi dove il cessabil foco
L' alme degnate d' immortal promessa
Dall' antico squallor terge ed affina,
Qual s'arroventa entro fabbril fornace
Il rigor dell'indocile metallo,
Dell' alitante mantice al tormento.
Ei per le vie dello stellato Olimpo
Scioglie invitto le penne ad nom non date,
E con occhio mortal beve l' immensa
Luce perenne del divino aspetto,
Che in fiume rapidissimo diffusa
Il vasto Empiro entro se stessa assorbe.

Te dato a noi ne' ferrei tempi Omero,
Te per via dura condottier felice,
Devoti, o Dante, veneriam; nè l'occhio
Fastidito torciam dal tuo volume,
Qualor tardato da rigida asprezza,
Rozzo l'orecchia il verso tuo percote;
Chè non ognor sul cembalo risuona
Fra'l ronzar cupo e il tintinnir sottile
La concorde armonía d'amiche note;
Ma talor dotto mastro insiem congiunge
Le corde dissociabili ed ingrate,
Perchè sorga il cadevole concento
Sul pien fragor del preparato tuono.

Nè poche macchie, se di spessi fregi Splende, al febeo lavoro onta faranno. Quai levi paglie in sulle somme spume Nuotan gli error; chi delle perle è vago S'immerga al fondo. E qual di gemme ascree Raro tesor ne' carmi tuoi non celi, Grande Alighieri? Tu di Platon l'arcane Fuggenti il mortal senso idee sublimi,

E i tenebrosi dogmi stagirei,

526 EPISTOLE

E la scienza miglior, che in ciel s'avvolge Fra l'ombre della mistica cortina, Tutte chiamasti entro i robusti versi, E all'ammirato stil nuovo ornamento Dal peregrino ampio saper traesti. Tu fai l'auree del dir forme vivaci Emule andar degli apellei colori; Tu, signor degli affetti, entro dell'alma A tuo voler pietate o sdegno imprimi. E chi terrà dalla dirotta fonte, Sicchè non sgorghi, il caldo pianto a freno, Quando la mesta ariminense Elisa Le mal accese fiamme e la profonda Sempre aperta nel sen piaga discopre? O se consunto da latrante fame Geme Ugolino, e su gli estinti figli Va brancolando per la cieca torre?

Nè tanto orror sulle cecropie scene Traeva il grave sofocleo coturno, Quando innocente parricida il mesto Edipo fea di miseri ululati Tutto suonare il lugubre teatro; Nè tante mai sulle feroci carte Abbominate immagini di morte Pinse il Cantor delle fraterne risse, Quante n'accolse entro le stigie arene Il gran Pittor della vendetta eterna. Ne' versi suoi l'aspro flagel temuto Giustizia scuote, e in larghe rote aggira Lingueggiante di foco eterna spada, Su i malvagi non mai tarda e ritrosa. Intanto a lui, cui l'armonía soave Avido fece al divin carme invito, Scorre per l'alma il gelido spavento,

E al vero di virtù destro sentiero Il riconduce la temuta pena.
E bene a te, che con l'acuto dente Mordi il sovrano triplice Poema, Vincitrice dell'invida censura Ne folgorò talor l'alta bellezza.
Così, sebben de' colorati oggetti L'umide vie·la cateratta ingombra, Pure agli strali lucidi del giorno Sforzata cede il combattuto varco La rigidezza dell'ottuso ciglio.

Deh! tu, Ritorni mio, cui larga diero Di satirico sal copia le Muse, Deh! non lasciar che l'ardimento insano Impune vada, e per l'incaute bocche Desti il mal provocato iniquo riso. Nè temer dèi che il buon Cantor di Manto "Dal fresco ed odorifero laureto Voglia de' nostri carmi al pio soggetto Stringere il grave archilocheo flagello. Altra certo non move, altra il tranquillo Seno cura non turba a lui, che il volo Spiega sublime, e pel sereno Olimpo Va vincitor co' sommi Dei confuso: Mentre sfavilla per le bolge cupe Il dotto stil che richiamò sull'Arno Nell'aringo d'onor l'esuli Muse.

### II.

### Al conte Francesco Algarotti.

È forse ver? forse l'età vorace Qual cadente onda di montano fiume, Che volga i sassi pel declive letto, Seco rapì nel corso i prischi vanti Della cara alle Muse itala terra? Forse l'ardor della dircea virtute, Che fe' pensose un di Mantova e Smirne Su l'onor di Ferrara e di Sorrento, Più non ferve tra noi? Qual duro fato, Qual di nemica stella invida legge Contende a' nuovi carmi il lauro antico?

Cotal piena di sdegno aspra querela Odo suonar nelle profane lingue Di volgar turba, de' passati vanti Ammiratrice, ed ai presenti infesta; Cui non del ver la conosciuta luce, Non tarda norma di maturo senno, Ma l'error cieco ed il tenace inganno Per fallevole via travolge e guida.

Tacciasi omai della maligna voce
L'iniquo suon: ceda l'invidia al vero.
Ancor di bella luce a noi risplende
Il cirréo giogo, e su le tosche rime
Splende il favor dell'implorato Apollo.
Forse ch'io mento? O forse amor m'inganua
Della bella, in cui vivo, età felice?
Certo non mento. Odimi tu, che vai
Nell'auree prose e ne'robusti versi
Insigne ognor di non tentata lode,

Algarotti immortal. Giudice io chiamo Te nel cimento della dubbia lite, Te solo io chiedo: hai nel tuo stesso esempio Del presente valor certo argomento. Tu quel non sei che sovra un piede immoto Al celebre scrittor versi ducento Detta in un' ora, e di fatica schivo La tarda lima ai Bembi, ai Casa invia; Ma i dotti carmi di que' fior soli orni, Quai dall'ascréo giardin con parca mano Svelgon le Muse, e ne fan parte e dono A poche care al Cielo alme felici. Te non alletta il lusinghevol giogo, Che in sua barbarie orrido ed irto un tempo, Poi lungo l'Arno nove forme apprese Di gentilezza, e a culto orecchio piacque; O grave del pensier tormento e lima, Difficil rima! Ella è d'impaccio al forte, Che sdegna indugio all'onorato corso; Ma nova lena a debil vate aggiunge, Ond'ei si regga, e in lei fidando il fianco, Con lento piè l'umile via misuri. Lei però non condanno. Abil l'animira Ai sospir dolci, alle amorose cure Il garzon di Ciprigna. Ancor risnona Entro a' numeri taoi, gentil Petrarca, La leggiadra vendetta, onde sì crebbe Di novo pregio il capidineo dardo. Piace la rima ancor, s'epica tuba Vaga di marzio ardar, vaga di guerre, La sposi al suono emulator degli anni. Piace, se brilla fra i concetti arguti Nel facil Mauro, o nel venusto Berni, -O nel miglior che sul Panaro aperse, POEMI DIDASC.

Fra lo stil grave e fra i nativi sali, Un cammin non tentato. Italia vide, Vide del nostro onor Francia gelosa Fecondi di stupor sorgere i plausi All' udir come Achille e Turno adegui, Per l'accesa nei petti ira tenace, Elena trasformata in una Secchia: Questi, nè pochi son, pregi alla rima Febo concesse aver. Ma qual non apre Fertil campo di gloria ai gran poeti Nato a prova miglior libero carme, Che d'ornamento esterior non pago Tra il fulgor dell' armoniche parole, Tra l'inesausto immaginar sublime, In sè si folce, e sol di sè s'adorna? Qual del meriggio nelle splendid' ore, Dell'apollinea face esulta e ferve Entro le valli apriche il raggio acuto; Tale all'ardor dello spirabil estro, Pieno di sua divinità lampeggia Il franco stil: ne' bei color s'avviva La varia forma delle varie cose; E su le dotte penne il caldo ingegno Levasi a volo, e vincitor s'aggira Alto per l'etra, e di cader non pave. Tu con lodato ardir trattar potesti, O dell'Ausonia onor chiaro Algarotti, L'opra cara alle Muse, e tutta grave Nel degno degli Dei sacro linguaggio Di quell'infusa origine celeste, Onde la tosca Poesia si vanta. Qual è beltà, che ne' tuoi modi eletti Invan si cerchi? Novo vezzo spira Aureo ogni verso, e su la muta lingua All'inurbana Critica non osa Levarsi a' danni tuoi rumor di biasmo.

Spirto felice, cui la facil vena Ministra i carmi che temer non sanno D'ingordo obblío l'aperte fauci e il dente; Ma sacro odor d'Eternità gli affida, Ma ne fa pompa, e se ne fregia ed orna Di nostra età l'amico Genio industre! Felice ancor, cui per cammin diverso Sempre di lode ugual plaude Minerva!

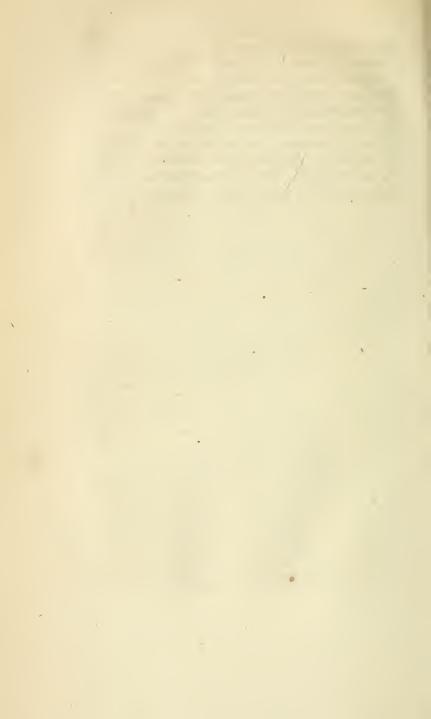

# STANZE SDRUCCIOLE

D I

## ANGELO MAZZA

#### A Melchior Cesarotti.

Or che le mura cittadine avvampano,
E a noi munge le carni ardente Sirio,
E gira il ferro, da cui pochi or campano (1),
Quella che seco trae senno e delirio;
E invan lor forza e lor ingegno accampano
L'arti di Macaone e Podalirio;
Liberi fiati di montan Favonio
Trassemi a respirare il Genio aonio:

E sotto l'arboscel che puote il fulmine,
Poichè da Febo amato un dì, prescrivere,
I' vo' la pace di quest' ermo culmine
E il tenor de' miei giorni a te descrivere;
A te, ch' or pensi come tuoni e fulmine
L' Orator magno che ci fai rivivere (2),
Mentre che al fianco tuo destri s'assidono
Di Atene i Genj, e'l bel lavor dividono.

Lieto m'accoglie genïal tugurio,
Dove la Parma vien tra monti a scendere,
Su cui non suole di ferale augurio
Disamabile augel gli orecchi offendere.
Qui tra'l Genio e Sofia, tra'l canto etrurio
Giovami il tempo e le parole spendere,
Vago d'udir come or le tronca or gemina
La vôlta in sasso sventurata femina.

Qui spingono le fronti irsute ed oride Annosi gioghi, e quasi al Cielo insultano; Sott' essi apriche collinette, e floride Scendono valli, e d'ogni messe esultano; Qui son pianure che Vertunno e Cloride Veston di fiori, e di bei frutti occultano; E qui destre ai passeggi ombre dilatano L'arduo cipresso e l'infecondo platano.

Dolce è il mirare ove il ruscel fuggevole
La sponda di bei fior pingendo mormora;
Ove il cupo torrente spaventevole
Divallandosi giù rota e rimormora;
Ove più l'erba ride, ir del festevole
Gregge scherzando le lanose tormora,
E Linco invitar Dori a suon di calamo,
L'erbetta verde lor fornendo il talamo.

Quando del giorno il condottiero ignifero
Torna l'aspetto delle cose a pingere,
Sgravato i lumi dal vapor sonnifero
Amo seguir traccia di fere, e cingere
D'insidie il campo aprico e'l bosco ombrifero,
Dove de' suoi color gode a me tingere
Il viso alma salute, a que' sol facile,
Ch'odian la gola, il sonno e'l lusso gracile.

Vien di fianco a costei, sciolta la treccia,
Breve la gonna, sua minor sirocchia,
L'util Fatica, per cui lungo intreccia
Stame la Parca alla vital conocchia.
Essa al corso, alla caccia ed alla freccia
La man spedisce il fianco e le ginocchia,
D'arco e di reti, degli augei rammarico,
Ondeggiandole a tergo il vario incarico.

Se stanchezza mi prende, un vecchio rovere M'adombra il seggio, o un acquidoso salice, E l'arida dal cor sete a rimovere Chinomi al fonte, e della man fo calice. Quivi soletta verso me suol movere Fille più bella agli occhi miei d'Arpalice; Fille che sempre, se vo lungi, adirasi Gelosa, e cheta su' miei passi aggirasi.

E o vibri dagli occhietti accesi ed umidi Un tremolo vêr me dolce sorridere, O lasci trasparir dal velo i tumidi Pomi che d'Ebe il primo fior fan ridere, O prema i miei co' suoi be' labbri e inumidi, Mi sento tutto me da me dividere; Nè s'acqueta il desio che il cor m'inanima, Se non le spiro in seno tutta l'anima.

Ma s'ode il bosco che frascheggi instabile, Lieve e trepida fugge, e il viso torbida; Ed io ricerche da lassezza amabile Raccomando le membra all'erba morbida; Mentre un placido sonno disïabile Di sua molle rugiada i rai m'intorbida, E mi dipinge in lusinghier fantasimi Le sfiorate delizie e i dolci spasimi.

Sia venticel che con gli acuti sibili Venga del sonno la quiete a pungere; Sia Febo che, poggiando alto, insoffribili Facciami al volto sue quadrella giungere; Risvegliomi: e Ragion, che da' sensibili Diletti i suoi miglior niega disgiungere, A nuova traccia di piacer invitami, E'l gran teatro di natura additami.

Degli clementi ammiro il bello ed utile
Concerto, e'l Sol, di tutta luce origine,
Distinguer l'ore, le nembose e rutile
Stagion temprando e gli anni in sua vertigine;
E veggo il ricercar manco e disutile
Di quanto avvolse entro fatal caligine
Il sapïente incomprensibil Essere,
Mille sul chiuso ver menzogne intessere.

Sebben di trarlo a luce ognor si adopera L'umano istinto di conoscer cupido (3), Vien che indarno vi spenda il tempo e l'opera, E torni'l sofo alfin pari allo stupido, Chi lena addoppia nel lavor, chi sciopera (4), Chi un equabil cammin tenta, chi un rupido, Tutti a un termine van, se togli Socrate, Che sol sapea di saper nulla, e Arpocrate.

Come da quel di sapienza oracolo
Diversi andaro i successor, che intesero
A far di vane idee vano spettacolo
Ragion torcendo, e veritate offesero!
Quanti del novo s'applaudían miracolo,
Ove la nube per Giunon compresero!
O d'Epicarmo al paro e di Ferecide
Sottilizzando somigliar Mirmecide! (5)

Nè 'n bersaglio miglior colse Anassagora (6)
D' un' archetipa mente benemerito,
Nè per numeri e arcani arduo Pitagora
D' una vita non pago e d' uno interito (7);
Nè Anassimandro in pria, poscia Dïagora
E Strato, infetti del peggior demerito (8),
Nè lui che pose di ragion partefice (9)
L'Etere, e'l Foco d'ogni forma artefice.

L'incerta e balda Opinion versatile
Nell'Accademo, nel Liceo, ne' Portici
Immagini fingea di senno ombratile,
Vôti al di dentro appariscenti cortici.
Qual su perno faría legno rotatile,
O marina onda raggirata in vortici,
Dall' affetto rapito iva il Giudizio (10),
Seco indivisi l'Onestate e'l Vizio.

Così l'uom da ragion, sovran principio,
Cui diello in guardia il Ciel, torce vestigio;
Nato a virtude, e di follia mancipio
Dietro e' cammina a ingannator prestigio:
Questi esalta Caton, quei Plato e Scipio,
Poi di pigrezza e d'ignoranza è ligio.
Oh uom, strano animal, difforme e vario
Da te mai sempre, e al tuo miglior contrario!

Veggo il mal vilipeso onor del soglio
Dal folle genio che i vulgari abbaglia:
Veggo de'grandi il fortunoso orgoglio,
Or coperto di toga, ora di maglia,
Correr gran mare, e non veder lo scoglio,
Incontro al qual fortuna alfin lo scaglia;
Chè i doni di costei move perfidia,
Qual meretrice che all'avere insidia.

Nè di ciò pago, il più bel fiore a cogliere Volgomi d'ogn'insigne arte palladia, Che i secol prischi in sacra nebbia avvogliere Vollero, e'l nostro di sua luce irradia; Nè più a quelli dar cerco, a questo togliere, Ma con par occhio guardo Ilisso, Arcadia, Senna, Tamigi, e ovunque l'arti annidano, Sul Tebro, Arno, Sebeto e in val d'Eridano. Cerco i bei modi che godean le gelide Sorgenti d'Aretusa un di ripetere, Cantando la gentil Musa sicelide (11) Le schiette gare del buon tempo vetere. Cerco i grand' inni che sonaro in Elide (12) Tra l'olimpica polve, alto per l'etere Seco levando nelle vie di gloria Le volanti quadrighe e la vittoria.

Nè all'ardito Teban altri s'approccia,
Chè quanti osan seguirlo a terra piombano.
Qual gira di mulin rota per doccia,
Qual d'augei stormo che fuggendo rombano,
Qual di torrente che d'alpina roccia
Caschi, le accelerate acque rimbombano,
Tal de'suoi modi, ch'io contemplo attonito,
È l'impeto, 'l vigor, la copia e 'l sonito.

Chi plettro mi darà, chi man pittorica,
Ch'io quel divino colorir ritemperi (13),
E all'auree corde della cetra dorica
Felicemente itale note attemperi?
Se non che al Sol, quando in Aquario corica,
Più agevol è che il ghiaccio alpin si stemperi,
Ch'io tragga a riva il fatichevol carico,
Onde sol ricorrò stento e rammarico.

Veggo il cantor di Teo che sforza i tremoli (14)
Membri a lunghe d'amor giostre, e non tenui
Calici avvalla, e gioventù par ch'emoli,
Quasi vecchiezza non l'affranga e stenui.
Ove presso bel rio bell'arbor tremoli,
Veggol far vezzi con Batillo ingenui (15),
E trescando la vita incerta e rapida
Deridere il final giorno e la lapida (16).

Co' versi armati di saper socratico,
Principio e fonte d'ogni bello scrivere,
Piacemi Flacco, se al vil vulgo erratico
Segni le tracce del diritto vivere:
O, spensierato del futuro, il pratico
Di voluttà governo ami descrivere,
O sollevi gli eroi su gli astri lucidi,
O'l codice d'Apollo apra e dilucidi.

Tu che allo spettro minaccioso orrifico (17),
A cui d'Agamennón cadde la figlia,
E incontro a Giove e al suo fulmin terrifico
Imperterrite osasti alzar le ciglia;
Tu che canti il vigor di Cipri onnifico,
E l'obbliqua degli atomi famiglia,
Dal cui cozzar e raccozzar fortuito
Surser gli aspetti del mondan circuito:

Non perchè sciogli dal timor de' Superi L'uom per te mai dell'avvenir sollecito (18), Non perchè l' eternal cura vituperi, E ciò che piace a voluttà, fai lecito; Ma perchè d'arte e vigoría tu superi Quanti fur vati, il tuo volume io recito, E imparo da qual nobile artifizio Tragga natura grazioso ufizio.

Or m'allettano i tersi ondosi numeri, Che la pietà fan chiara e'l lungo esilio Di lui che il genitor trasse su gli umeri Dal foco che pascea le torri ad Ilio. Oh lavoro immortal, oh pregi innumeri, Oh del Lazio splendor, divin Virgilio! Se canti armi ed eroi, campagne o pecore, Posto col tuo, tutt'altro carme è indecore. Velato di sottil veste cerulea (19),
Quale in sogno il Trojan sel vide assorgere,
Da molta intornïato ombra populea
Il biondo Tebro a te godea pur sorgere,
E a' gran principj della gran romulea
Città, donna del mondo, orecchio porgere:
Cesare intanto rivolgea nell'animo
Il pio di sua progenie autor magnanimo.

Se non ch' erge su tutti 'l vol rattissimo
L' aquila cui fu nido il suolo argolico,
Il Meonio signor del canto altissimo
Attico jonio dorïese eolico.
Quanti tentaro l' avvenir tardissimo
Per corso epico tragico buccolico
Tenner lui dietro, e alle sue larghe tavole
Colser gli avanzi dell' industri favole (20).

Oh sagre mense, ch' ove ben si scernano(21),
Ogn' arte, ogn' uomo a ben formarsi invitano!
Quanti in sasso, in color, in bronzo eternano
Le varie forme, cui, creando, imitano,
Quanti col freno nazion governano,
Quanti col labbro sapienza additano,
Immagini, pensier, concetti, e prendono
Quivi principi che dal ver discendono.

Omero è Sol che pien meriggio slancia, Ricrescente Oceán, voga di Borea, Se mostra Achille, impareggiabil lancia, Porre a giacer l'alta possanza Ettorea, O'l traboccar della fatal bilancia, O la mischia de' Numi, a cui l'equorea Classe argiva e l'acquoso Ida tremarono, E a Pluto di spavento i crin s'alzarono. E un retrogrado mar, un Sol che debile Grandeggia e cade, un leggier austro e trepido, Se d'Ulisse gli error racconta, e'l flebile Materno incontro, all'atre case, e'l tepido Ciel de' culti Feaci, e l'indelebile Di Penélope amor fra' Proci intrepido, E'l letto della Maga e l'arti fetide, E Calisso, ospital prole di Tetide.

Or la fiera mi trae dantesca immagine Dello invisibil mondo al trino imperio; U'mi disbrama d'ogni arcana indagine Nel tinto senza tempo aer cimmerio L'accerchiata dolente ima voragine, Il monte albergator del desiderio, L' inenarrabil ultima letizia, Ove il ben che non termina s'inizia.

VIXXX

Nè il buon Toscan, cui di ghirlanda idalia Filosofico amor cinse le tempie, Nè obblio que' due onde superba Italia L'emula Francia di livor riempie. Qual più ricca discorre acqua castalia Le carte inonda al Ferrarese, e adempie Quanto può studio e disegnar poetico Di Goffredo il cantor grave e patetico.

Qual clima, qual età puote all'ausonico Ciel contrapporre il suo Petrarca, e'l nobile Carme spirato da furor platonico (22), Che pria nel fango s'avvolgeva ignobile? A quel divinamente maninconico Cantar s'accende d'onestate il mobile Aer, che impara, e seco ogni erba e foglia, Come somma beltà spegne vil voglia.

Or seguo il gran Britanno, a cui non aere (23),
Non terra valse, o stella, o Sol por termine;
Oltre il tempo e lo spazio ei salse, e traere
Osò ne' carmi Chi a sè stesso è termine.
Poi seppe i primi amor casti ritraere,
Che andâr con ogni ben sì ratto al termine,
Quando vergogna dell'antica moglie
Spinse la destra a ricercar le foglie.

XXXVII

Ma l'affocata oscurità visibile,
A Lucifero pena e domicilio,
E'l lume ad uman guardo inaccessibile,
Ove dal sen del Padre effulge il Filio,
E della spada il fronteggiar terribile,
Che cenna a' rei progenitor l' esilio,
Fanno argomento di valor fantastico,
Che par nol diè qual fu cervel più elastico.

I due pur veggio che sì bella ingiuria
Agli anni han fatto, inni sciogliendo all'etera,
Frugon, Chiabrera, onor ambo a Liguria,
Che da Pindaro in dono ebber la cetera.
Di tai poeti Ausonia oggi ha penuria (24),
Chè il favore tra noi d'Apollo invetera:
All'arti belle s'accompagna inopia,
Sovrabbonda alle vili applauso e copia.

O pria sì cara al Ciel contrada italica, Perchè ad estranei vanti i nostri or cedono? Forse della ferrigna età vandalica L'aspre vicende a contristarti riedono? Guarda, che le nevose alpi già valica Febo e le Dee, ch'ivi han Parnaso, e siedono Spirando estro, armonía, dolcezza a frigido Tedesco petto, e a sermon scabro e rigido. D'onor cotanto andrà ne' tardi secoli
Privilegiata l'immortal Messiade (25),
Ove l'Atteso da quaranta secoli
Compie il disegno dell'augusta Triade:
Opra celeste, a cui rimpetto i secoli
Del sommo vanto scemeran l'Iliade (26),
Quando dal vero non iscocchi erronico,
Teso dal patrio amor, l'arco teutonico.

Ma tu sei nostro, o Metastasio, o genio
Caro più ch'altri al bel mondo femmineo:
Facondia a'labbri tuoi spirò Cillenio;
Le grazie vi stillar mele apollineo.
Rara in chi bebbe al fonte almo ippocrenio
Teco è Onestà svelata il bel virgineo
Volto, e sorride, che amor prenda e domini
Per te similemente i numi e gli uomini.

Pur quel giocar d'affetti e quel sì magico (27)
De' sensi incanto e quel romanzo eroico
Tanto son lungi dal decoro tragico,
Quanto dal mar d'Atlante il flutto euboico.
Strano a vedersi un fier Roman, di Tragico
Comico fatto, Epicureo di Stoico.
Miseri eroi che sì d'amor folleggiano,
Giostran per donna, e nel morir gorgheggiano! (28)

Te studio alfin, che i di sereni e i nubili (29),
I lunghi, i brevi è quei che han fiori e pampano,
E le tempre dell'anno indissolubili
Orni degli estri che nel sen t'avvampano.
Van, come in cielo, le stagion volubili
Ne'tuoi versi alternando, e si ristampano
D'esse gli aspetti si fra lor dissimili,
Che dubbio è se tu il vero, o il ver te assimili.

Ma dove i' lascio quel che al gran Meonio (30)

Emulo, e forse vincitor, fe' nascere
Il fosco aer ventoso caledonio
Feroci anime alpestri usato a pascere?
Quello per cui t'applaude il Genio ausonio,
Però che il festi, Amico, a noi rinascere,
Cingendo un lauro onde pensosi ir debbono
Caro e Selvaggio, che l'ugual non ebbono? (31)

Piaccion tuoi carmi, se'l susurro e'l tremito
Di leve aura e di rio corrente spirano;
Se fragor cupo di tempesta e fremito
Aspro di venti che col mar s'adirano;
Se duro affronto di guerrieri, e gemito
D'aeree forme che sul nembo girano;
O destrier di sonante unghia che scalpiti,
O bell'occhio che pianga, o sen che palpiti.

In essi io spazio con la mente, e pascolo
Rara virtude, idec leggiadre e tenere,
O parli Cucullin, cuor grande e mascolo,
O Fingallo da sè non mai degenere;
O innamorati avidi sguardi il pascolo
Sfiorin gentile di pudica Venere:
Natura in lor sè stessa ama detergere,
E di vergogna i culti tempi aspergere.

Qual s'adunan gli augelli al fiume, al nemore,
Per lasciar l' anno che qui manca, e riedere
Ove il ciel mite e d'ogni bruma immemore
Suole di buon tepor giorni concedere:
'Tal io, qualor volgo tue carte, al memore
Pensier sento l'idee raccorsi, e chiedere
Giorno di vita imperturbato e vivido.
Ove non possa obblio, nè tempo livido.

Altre, che aprir novella via mi spronano
Là 've luce di ver fiammeggi e domini,
Della prima Bellezza a me ragionano (32),
Gioja de' numi, almo desío degli uomini;
Altre l' incanto d' armonía risonano,
Vaghe che suo cantor la Dea me nomini,
La Dea che ha un lauro su la cima aonide
Non còlto ancora, se nol colse Armonide.

Poi come avvien, le forosette mungano Le vacche del soverchio peso querule, Cadendo l'ombra già, che i monti allungano, E le strade del ciel fatte più cerule, Nè più lor dolci note in un congiungano Usignuoletti, rondinelle e merule, Strillando sol nelle deserte grottole Upupe meste e inauspicate nottole:

Cheto i' men torno all' ospital ricovero,
Dove Fillide mia gradito apprestami
Cibo senz' arte e di lautezza povero;
Nè stranio vin fumoso il capo infestami.
Care dolcezze, che non hanno novero,
La memoria del giorno al cor ridestami;
Finchè, legando le palpebre, a sciogliere
Viemmi il sonno le membra, e i sensi a togliere.

#### ANNOTAZIONI

(1) Nel luglio del 1774 (non 75, come si sbagliò nell'antecedenti edizioni) per una costituzione epidemica morirono in Parma molte persone.

(2) L'Ab. Cesarotti era occupato in quel tempo nella

traduzione di Demostene.

(3) La curiosità, proprietà naturale dell'uomo, che partorisce la scienza all'aprire che fu della nostra mente la meraviglia. Vico, Princip. 39, e assai prima Tullio: Innatus in nobis scientiae amor; e poi Seucca: Curiosum nobis ingenium natura dedit.

(4) Si adombra il carattere delle quattro Scuole principali in cui possono considerarsi divisi i filosofi antichi, già dall' Autore adombrati in altro componimento

co' seguenti versi:

Chi fa di sofferenza a sè sostegno; Chi 'l fior di voluttà deliba espresso; Chi tempra a natíe forze uso concesso; Chi teva oltre l'umano ale d'ingegno.

E sono lo Stoico, l'Epicureo, il Peripatetico e il Platonico.

- (5) Scultor famoso di lavori minutissimi, le cui quadrighe in avorio microscopiche crano ammirabili sì, ma di niun uso.
- (6) Non molto diverso da Hobbes, il quale, ammettendo Iddio colle parole, lo toglieva col fatto.

(7) Attesa la metempsicosi.

(8) Cioè dell' Ateismo.

(9) Zenone.

(10) De rebus ad vitam pertinentibus ita judicatur, ut animus affectus est; affectionibus enim animi opiniones obsignari quodammodo solent. Stellini.

(11) Teocrito.(12) Pindaro.

(13) L'Autore era allora occupato nella versione di Pindaro, data poi alle fiamme da lui medesimo prima di morire.

(14) Anacreoute.

- (15) Questa ingenuità non è un'asserzione voluta dalla rima, ma un sentimento comune a Platone, a Massimo Tirio, ad Ateneo e ad Eliano, che poeta assennato e costumato chiamarono Anacreonte.
  - (16) Vedi la 4 e la 14 delle Odi di Anacreonte.

(17 Lucrezio.

(18) Mai negativo, tanto da' Gramatici a ragion contrastato, non dispiacque all'elegantissimo Poliziano.

I. St. 10. Che mai le Ninfe amanti lo piegorno, Mai potè riscaldarsi il freddo petto. St. So. Mai rivesti di tante gemme l'erba La novella stagion che il mondo avviva.

(19) Vedi il libro 8 della Eneide.

(20) Sente il detto di Eschilo: Suas Tragoedias esse

frusta magnarum Homeri cænarum.

(21) Les maximes d'Homère ont fait des Philosophes, ses fictions des Poëtes, ses images des Peintres et ses sentimens des Héros. L'Ab. Yart.

(22) Quattro spezie di furore accenna Platone nel Fedro: l'Apollineo ossia divinatorio, quello delle Muse ossia poetico, il Bacchico o mistico, e l'Amatorio, il più nobile di tutti, siccome proveniente da virtù e da struggimento per essa. All' ultimo alluse certamente il Petrarca quando cantò:

> Quella, che al mondo si famosa e chiara Fe'la sua gran virtute e il furor mio;

checchè ne dica il Castelvetro, che lo interpreta per amor disfrenato ed a ragione contrario.

(23) Milton.

(24) Ciò fu detto in generale l'anno 1774 senza intenzion di frodare della dovuta lode Bettinelli, Paradisi, Varano, Parini, Rezzonico, e quelli che graudeggiarono in appresso astri assai luminosi nel cielo poetico, Vittorio Alfieri, Vincenzo Monti, Ippolito Pindemonte ed altri, tra' quali non è da tacersi Ugo Foscolo.

(25) Poema di Klopstock.

(26) Tale è il giudicio nazionale intorno a codesto Poema. Bodmer lo espresse energicamente nel suo Noè.

(27) Ciò vuolsi intendere dell' indole del Melodramma

548 STANZE SDRUCCIOLE ANNOTAZIONI sempre funesto a' progressi in Italia della Tragedia, non già dell' incomparabile Metastasio, del cui merito non puossi dir tanto, che più non rimanga a dire.

(28) Bettinelli disse:

Fatto musico Ettor, musico Achille, Fa di battaglia e d'armonía duello, E cantando s'azzuffa e muor cantando:

cosa veramente ridicola per gli uomini di buon senso, che sventuratamente son pochi. La moltitudine, che ride sì spesso, non ravvisa codesto ridicolo, e di esso non ride. Altrimenti gli scrittori di poesia per musica seria farebbero senno, o cesserebbero di scrivere, che sarebbe ancora più facile e meglio.

(29) Thomson, autore del celebre Poema *Le Stagioni,* non più invidiabile all' Italia dopo quello sullo stesso

suggetto dell' insigne Abate Barbieri.

(30) Ossian. I leggitori denno rammentarsi che il Poeta parla a Cesarotti, e che questi nella prima edizione de' suoi versi Ossianici aveva inserite certe Note comparative del Bardo Celtico con Omero, le quali non tornavano quasi mai a vantaggio del Greco.

(31) Selvaggio Porpora, nome sotto cui si ricoperse

l'eccellente Traduttore della Tebaide di Stazio.

(32) Allude l' Autore al suo Poema sul Bello in versi sciolti.

## INDICE

## PARTE PRIMA

#### POEMI DIDASCALICI

| Le Perle, poemetto di G. B. Roberti pag.         | I   |
|--------------------------------------------------|-----|
| Della Coltivazione de' Monti, canti quattro di   |     |
| Bartolommeo Lorenzi                              | -59 |
| Il Sistema de' Cieli, poemetto di Carlo Castone  |     |
| conte della Torre di Rezzonico "                 | 227 |
| L' Origine delle Idee, poemetto dello stesso . " | 251 |
| Invito a Lesbia Cidonia, poemetto di Lorenzo     |     |
| Mascheroni                                       | 269 |
|                                                  |     |

## PARTE SECONDA

#### POEMETTI VARJ

| Le Raccolte, poemetto di Saverio Bettinelli . "<br>L'Ombra di Pope, poemetto di Carlo Innocenzio | 295  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Frugoni                                                                                          | 365  |
| Il Vero, poemetto dello stesso "                                                                 | 379  |
| Giornata villereccia, poemetto di Clemente Bondi "                                               | 393  |
| Per la morte del P. Tommaso Le Seur, poemetto                                                    |      |
| di Carlo Castone, conte della Torre di Rez-                                                      |      |
| zonico                                                                                           | 43 r |
| L' Eccidio di Como, poemetto dello stesso . "                                                    | 447  |
| L' Androgino, poemetto di Angelo Mazza"                                                          | 475  |
| La Laurea in Legge, poemetto dello stesso. "                                                     | 482  |

## EPISTOLE IN VERSI SCIOLTI

### EPISTOLE DI C. I. FRUGONI

| 1                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| vilacquapag.                                                       | 491        |
| vilacqua pag. Ep. Il. Al dottor Ignazio Vari                       | 403        |
| Er. III. Allo stesso che avea lodato l'Autore                      | •.,        |
| soverchiamente                                                     | 406        |
| soverchiamente                                                     | 490        |
| Fr. V. Allo stesso, viento a partire per i cirara "                | 501        |
| Ep. V. Allo stesso                                                 | 301        |
| EP. VI. A Dori Deliense, per la professione della                  |            |
| sig. Contessa Luigia del Bono di lei                               | ~ ~        |
| figlia                                                             | 503        |
| figlia                                                             | 507        |
|                                                                    |            |
|                                                                    |            |
| EPISTOLA DI SAV. BETTINELLI                                        |            |
|                                                                    |            |
| All'abate Benaglio, bibliotecario del Cardinale                    |            |
| Colonna di Sciarra, e compagno del Poeta nel                       |            |
| viaggio di Napoli l'auno 1754 "                                    | F          |
| riaggio di riaponi i anno 1754                                     |            |
| 7 :                                                                | 211        |
| , ,                                                                | 211        |
|                                                                    | 311        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI                                      | 311        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI                                      |            |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Ep. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Ep. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI                                      | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Ep. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Ep. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Er. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523        |
| EPISTOLE DI AGOSTINO PARADISI  Ep. I. Al canonico Giuseppe Ritorni | 523<br>528 |

Pag. 239 l. 4 Chiare

ng, 239 I, 4 Chiare

11 247 11 19 scoperte

12 29 11 19 beati

13 436 11 rende

13 438 11 22 L<sup>2</sup> arco

14 497 11 15 L<sup>2</sup> invita

15 555 11 27 si lega

CORREZIONI

Chiari scoperto beate rende; L'aereo biformi L'invitta ti lega







# Boston Public Library Central Library, Copley Square

Division of Reference and Research Services

The Date Due Card in the pocket indicates the date on or before which this book should be returned to the Library.

Please do not remove cards from this pocket.

